## **EL COMERCIO**

# LAVOZ DE AVILES

28 de julio de 2024 Con Semana: 3.70 €

DOMINGO

@06() 2024

Fran Garrigós, bronce en judo

«Es una gran alegría ganar la primera medalla el primer día» p. 44



FÚTBOL ESPAÑA 3 R. DOMINICANA 1 La Rojita ya está en cuartos de final de los Juegos P. 47

**BASKET AUSTRALIA 92 ESPAÑA 80** 

El cuadro hispano cae ante los 'NBA australianos' P. 46

Nadal y Alcaraz, una pareja de oro Vencen en dos sets y pasan de ronda en París P. 45

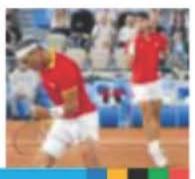



# La cesta de la compra de los asturianos se amolda a la inflación: menos aceite y pescado

Cada hogar gasta 5.234 euros de media en comida y bebidas no alcohólicas, un 13,1% más que en 2022

El Principado lidera el consumo de productos del mar, leche, café y galletas a nivel nacional page 4

## Kioskeros El Sporting no acaba de arrancar

Los rojiblancos cierran la concentración gallega con un empate gris y sin goles ante el AFS luso P. 50



Esquelas......11 Pasatiempos .......65 

## La lista de espera para una consulta en Dermatología se triplicó en los últimos cinco años

22.000 asturianos aguardan ya atención v la demora media es de 144 días e 22 v 23

## EDITORIAL

Turismo, buenas expectativas P. 34

## Avilés pospone la revisión del PGOU a la espera de la ley regional con Gaxín como prioridad

El edil de Desarrollo Urbano apunta que deberán ser «unidades más pequeñas» p. 2

## Optimismo real y sentido de la realidad JACOBO BLANCO P. 35



Mueren un padre y su hijo de 10 años tras chocar su tractor con una panera en Cudillero P. 20

# Avilés pospone la revisión del PGOU a la espera de la ley autonómica con Gaxín como prioridad

«Es la zona de crecimiento lógico, aunque tenemos que ir a actuaciones más pequeñas, organizando las calles y creando espacios abiertos»

#### **RUTH ARIAS**



AVILÉS. Corria el año 2006 cuando Avilés aprobó su Plan General de Ordenación Urbana. Se planificaba con él la edificación de miles de viviendas con el desarrollo de la zona de Gaxín como principal desarrollo. Poco después, con el estallido de la burbuja inmobiliaria, aquel plan se convirtió en papel mojado. La mayor parte del suelo urbanizable previsto no llegó a desarrollarse, y el volumen de las actuaciones estipuladas hicieron inasumible el inicio de cualquier iniciativa, tanto privada como pública. Ya a finales del mandato pasado el Ayuntamiento comenzó a trabajar en lo que será la reorientación de los planes urbanísticos, y se encargó un informe externo sobre la situación de tres millones de metros cuadrados de suelo, en un total de dieciséis áreas diferentes, con la conclusión de que podrían cambiarse las condiciones de urbanización de la mayor parte de esos terrenos sin que promotores ni propietarios pudieran reclamar indemnizaciones. La revisión del plan se pospuso para este mandato, y ahora se está a la espera de que el Principado logre aprobar la nueva Ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias, la Loita, una norma que pretende flexibilizar la planificación urbanistica v dotar a los avuntamientos de las herramientas técnicas necesarias para gestionar el suelo urbano y rural de manera más ágil.

«La Loita va a reducir los trámites, así que queremos irlo acompasando», señala el concejal de Desarrollo Urbano, Manuel Campa, consciente de que es necesario iniciar esa revisión para ordenar de forma más acorde a las necesidades actuales el suelo urbanizable del concejo.

La vista está puesta sobre todo en el área de Gaxín, que sigue siendo prioritaria. «Es la zona de crecimiento lógico», considera el edil. No obstante, aquel plan de 2006 que preveía la construcción de más de 3.500 viviendas en esta zona, tanto libres como protegidas, e incluso tres centenares de unifamiliares, se ha quedado obsoleto y es irrealizable. «Está claro que no puede ser como estaba previsto, tenemos que ir poco a poco, ir a unidades más pequeñas y organizar las calles, creando espacios abiertos y más zonas comunes», indica.

Y es que no solo ha sido la crisis inmobiliaria la que ha invalidado aquellos planes urbanísticos de principios de este siglo, sino que también la pandemia ha conllevado un cambio de mentalidad que aún persiste, con una valoración de los espacios abiertos y al aire libre, y una mayor preferencia de los vecinos por viviendas más amplias, con terrazas y una mejor conexión con el exterior.

De momento, no obstante, el

El Ayuntamiento está ahora mismo centrado en el desarrollo del suelo industrial de baterías y la Isla de la Innovación gobierno está centrado en los planes especiales ligados al desarrollo industrial. Por una parte el de baterías de cok, que esta próxima semana será aprobado por el Pleno, y por otra el de la Isla de la Innovación, que está finalizando sus primeras fases y se prevé que el próximo septiembre pueda iniciarse ya la tramitación ambienta. «Hay bastante consenso en que debe ser una transición entre la zona urbana y la industrial y tener actividad todo día, no solo en horario laboral», indica Campa.



Los terrenos de Gaxín no han llegado a desarrollarse. MARIETA



## EL COMERCIO

#### LAS VIVIENDAS PREVISTAS EN LAS UNIDADES NO DESARROLLADAS DEL PGOU DE 2006

Gaxin. 3.531 viviendas. 1.036 libre colectiva, 1.674 privada protegida, 502 pública protegida, 319 libre unifamiliar.

► La Atalaya. 806 viviendas. 156 libre colectiva, 160 protegida, 490 libre unifamiliar.

La Plata-San Cristóbal, 94 viviendas libres unifamiliares.

▶ Valparaíso. 501 viviendas. 201 libre colectiva, 100 protegida, 57 libre unifamiliar

▶ Bustiello Norte. 458 viviendas planeadas, 301 libre colectiva, 100 protegida, 57 libre unifamiliar.



La zona de La Llamosa, MARIETA

► La Llamosa. 1.454 viviendas. 1.241 libre colectiva, 190 protegida, 23 libre unifamiliar

 La Lleda, 643 viviendas, 450 libre colectiva, 74 privada protegida, 119 pública protegida

► El Pelame-La Cruz de Illas. 423 viviendas previstas: 28 de ellas libres en edificios colectivas, 101 protegidas, 294 unifamiliares.

► Carretera de Heros-Cueto. 9 viviendas permitidas todas ellas libres y unifamiliares.

▶ La Cruz de la Hoguera. 44 viviendas, también todas ellas libres y unifamiliares.

Bao Sur. 213 viviendas. 141 libres en bloques colectivos, 34 protegidas, 38 libres unifamiliares.

 Bao Norte. 105 viviendas unifamiliares.

Campo de San Cristóbal. 29 viviendas libres unifamiliares.

**AVILÉS** 

▶ La Folleca. 17 viviendas previstas, todas ellas unifamiliares.

▶ Valliniello. 72 viviendas unifamiliares planifi-

► Ermita de La Luz. 379 viviendas previstas, 330 libres en edificios colectivos, y otras 49 con algún régimen de protección.



## El crecimiento de la oferta de vivienda se fía a la promoción privada, la Sareb y la rehabilitación

El Ayuntamiento también prevé continuar con la recuperación de antiguas viviendas de maestros para fomentar el mercado del alquiler

R. A.

AVILÉS. Hace años que la construcción de nuevos bloques de viviendas está muy contenida en Avilés. Se levantan pocas promociones y estas se venden rápidamente. En los últimos años la edificación ha cogido algo más de ritmo gracias a las promociones que ha puesto en marcha la Sareb, tanto en la avenida de la Constitución como en el solar de la antigua residencia de ingenieros de Ensidesa. La demanda ha crecido, en cambio, a un mayor ritmo, y parece evidente la necesidad de nuevas viviendas que se adapten a las necesidades actuales de la ciudad, pero no está contemplado a corto plazo destinar nuevo suelo a la construc-

El concejal de Urbanismo, Manuel Campa, pone el foco en las



Edificio en construcción en El Quirinal. MARIETA

promociones que están ahora mismo en marcha, que incluyen también las de Campelo en El Quirinal y las que se anuncian

en La Magdalena, y también en las que están previstas o tramitándose. «Hay que pensar que se van a construir nuevos edificios

en la zona de La Muralla, y todo el desarrollo de Ciudad Jardín». recuerda para señalar la falta de urgencia de la modificación del Plan General de Ordenación.

La Sareb es ahora mismo el gran promotor de Avilés, ya que además de los bloques en la avenida de La Constitución e Ingenieros, no solo está tramitando la actuación en Ciudad Jardín, sino también en Villalegre.

Al margen de lo que es nueva construcción, el Ayuntamiento quiere potenciar la rehabilitación, principalmente de los barrios. En este sentido se está trabajando no solo en otorgar ayudas a la reforma de fachadas o en facilitar la instalación de ascensores, sino también en la reurbanización de zonas como Buenavista, que afronta una ambiciosa actuación fruto de una inversión tanto pública como privada y con un importante empuje gracias a los fondos europeos Next Generation.

El Consistorio, por su parte, está a punto de concluir la rehabilitación de las antiguas viviendas de maestros de La Luz para destinarlas a alquiler para jóvenes, que se espera que puedan recibir a sus primeros inquilinos en septiembre. En paralelo, se buscan fondos para replicar esta actuación en otros bloques de viviendas municipales existentes en el concejo.













AVILÉS
Domingo 28.07.24
EL COMERCIO



# «El paseo de la ría será la próxima referencia hostelera»

## David Franqueira Empresario de Filan, Piazza Caffe y Bombé

«El cliente ahora quiere terraza, hay mucho postureo y se exige mucho más a los profesionales del sector»

## **ROSA FUENTES**

AVILÉS. David Franqueira (Oviedo, 1985) estudió Electrónica y, con veinte años, tenía un trabajo fijo en una empresa de máquinas tragaperras y videojuegos. Junto a quien es ahora su socio, se sintió atraído por el traspaso del Filan, un local de moda en la calle Rivero que por aquel entonces comenzaba a perder fuelle. Cambió aquello de andar detrás de los 'chigres' por meterse tras la barra y como resultado del impulso dieciséis años después no sólo mantiene aquel primer negocio, también corre de su cuenta Piazza Caffe, en la plaza de España, y Bombé, junto al remodelado parque de El Muelle. Atrás dejó el Moma, en el Carbayedo, justo una semana antes de la pandemia porque iba a ser padre. Su plantilla se acerca en la actualidad a los veinte trabajadores.

## -No parece tener mal ojo para elegir locales, hace pleno con los mejores. ¿Cómo lo hace?

-(Risas) Me leo todas las obras que se proyectan, los fondos de la Unión Europea, las ideas que tiene el Ayuntamiento. Estamos todo el día revisando eso.

#### -Si es de Oviedo, ¿por qué esta ciudad?

 Avilés era entonces la gran olvidada de las tres grandes ciudades asturianas y me pareció que tenía futuro.

#### -¿En qué han cambiado las cosas desde entonces en el sector?

-Antes nadie se atrevía a tomar una cerveza a cualquier hora del día en una terraza. No se escondía, pero casi. Ahora queda chic salir un martes a las cinco de la tarde a la mesa más visible y tomar una copa de balón y decir con el gesto, cuidado que mi vida es guay, aunque no lo sea, porque es más por postureo. Así que hay que renovarse. La hostelería es un ne-

David Franqueira, tras el mostrador del Bombé, en la plaza de Pedro Menéndez. PABLO NOSTI

UBICACIÓN

«Me leo todas las obras que se proyectan, las ideas del Ayuntamiento... para escoger locales»

AVILÉS

«Ni Oviedo ni Gijón tienes los festivales que hay aquí, aunque queda mucho por delante»

gocio en el que tienes que dar lo que el cliente pida, y ahora queremos terraza, postureo y la gente exige mucho más.

## -¿Tan grande es el cambio?

-Sí, ahora ya ni existe eso de ponme un cacharro en vaso de tubo, con dos piedras de hielo y un cacho limón. Por un lado está bien porque te ayuda a profesionalizarte un poco, se pierde la esencia del chigre. Y no hablemos de si te piden un café. A partir del tercero te la juegas a que vaya un café con leche normal. Pero está bien, todo te ayuda a renovarte.

## –¿Quizás el cliente se ha puesto demasiado exquisito?

-Claro que si. Muchas veces eso es bueno y otras te cuesta un montón porque vivimos en una época en la que es todo de 'ya' y de 'ahora' y con tanto tipo de cafés están pidiendo casi un menú del día.

#### –¿Hay algo que sus tres locales tengan en común?

-Intentamos dar calidad, no ser un bar normal. La competencia es buena y hay que dar un paso más, así que damos cursos de cómo cremar bien la leche o de cómo tirar mejor la caña. Y hacemos pinchos que son bocadillos.

## –¿Qué siente antes de una inauguración?

-Antes lo celebraba más. Al final es un día que llenas mucho y nada más. Ya se sabe que no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Para la última sólo estuvimos los de casa.

## -¡Qué hace falta para ser un empresario de éxito?

-Ser un pringao ... (risas) Mucha constancia y levantarte todos los días pensando que hoy va a ser un día mejor que ayer. Días o meses malos los tienes siempre, pero hay que ser como las hormigas. Y dar calidad. Sentarte en una silla que esté bien nos gusta más que en otra más incómoda. Y eso te marca la diferencia.

## -¿Cuándo empezó en Rivero aquella zona estaba de moda?

-No, ya estaba decayendo, eran los últimos coletazos. Yo tenía 22 años entonces y quedaban resquicios de la época dorada de Ensidesa, aunque yo no la viví.

### -¿Cómo se traslada el ambiente de una zona a otra, por qué se pone de moda de repente?

-Primero, el espacio y los locales de hostelería que hay. El público joven es el menos fiel. Si quieres crear una zona de vinos tienes que cuidar mucho a la gente que pasa de los treinta. Si todo encaja, se acaba poniendo de moda.

#### -¿Arriesgó mucho con el Bombé en este lugar?

-Era una incertidumbre. Estuvimos tres años pendientes del proyecto de la plaza. Es un sitio histórico y pensamos que aquí tenía que pasar algo bueno. Esto en otra calle fea igual no se daría por muy bien que estuvieran los locales. Así que el que esté de moda una zona son un cúmulo de cosas.

## -¿Lo suyo es suerte o hay más?

-No es cuestión de suerte, lleva trabajo detrás, pero da fruto. Hay que mostrar interés por lo que ocurre en la ciudad, estar pendiente de lo que se mueve.

## -¿Tiene alguna predicción en este sentido?

 Creo que el próximo paso será la ría. Es algo complicado, pero es un reto. Si consiguen que Avilés mire a la ria, el paseo será el siguiente punto de referencia para la hostelería. Aun queda pero esto en cinco años puede dar la vuelta completamente. Mira lo que ocurre con Gastronáutica. O esos arrecifes artificiales que han puesto. O los mejillones que comen la porqueria. Todo ayuda. En el momento que esté limpio, no digo que vayamos allí a bañarnos, que seguro que en años también, pero estar ahí tomando un vino al atardecer me parece una estampa espectacular. Es el siguiente paso, pero, claro, el primero se llevará un chasco.

## -Puede ser usted. Parece arriesgado, valiente o, ¿quizás algo temerario?

-Temerario no soy. Arriesgado, tampoco. Me gusta ir sobre seguro. Me meto aqui confiando en que va a ir bien. Si este paisaje frente al parque de El Muelle fuera ya un plano sin la puñetera vía, todo vendría rodado. Es que a Avilés aun le queda muchisimo por delante con todo lo que ha cambiado. Y al margen todos los festivales que hay, no los tiene ni Oviedo ni Gijón. Desde julio hasta septiembre, siempre hay algo.

## -¿Qué vida real tiene un bar?

-Depende de lo que lo cuides. Todo lleva un mantenimiento. Los hay de hace cincuenta años que siguen como siempre.

## -¿Se cansará de la hostelería?

-Me encanta, aunque llega un momento en que ves que somos los que peor vivimos, con diferencia. Pero me costaría mucho que me dieran órdenes.

# El largo viaje del Alvia hasta Avilés

La nueva ruta que vuelve a conectar la ciudad con la capital tras tres décadas se logró tras año y medio de trabajo

#### **RUTH ARIAS**

AVILÉS. Desde este pasado lunes, los avilesinos pueden llegar a Madrid en un tren directo de alta velocidad en algo menos de cuatro horas. El camino hasta poder lograr esa conexión, perdida hace tres décadas, ha sido en cambio bastante más largo y en él el Ayuntamiento con la alcaldesa, Marivi Monteserin a la cabeza, ha tenido que trabajar para convencer a los responsables de Renfe de la oportunidad de esa conexión que en principio no estaba contemplada, con la ayuda de algunos nombres propios que también han tenido su influencia.

Los primeros movimientos se produjeron hace más de año y medio entre el Ayuntamiento, Renfe y el Principado. Comenzaba entonces a vislumbrarse el fin de los innumerables problemas con los que se encontró la obra de la variante de Pajares y la puesta en marcha de la infraestructura y del



Campa y Monteserín, con Santiso en la estación en abril de 2023. Tras ellos, el Alvía que sirvió para las mediciones.

servicio de alta velocidad parecía suficientemente cercana como para comenzar a plantear las demandas de Avilés.

Al principio hubo reticencias, y el Ayuntamiento se encargó de presentar la ciudad como foco de posibles viajeros y con una actividad tanto empresarial como turistica suficiente para justificar un trayecto diario en ambos sentidos. Además, la estación avilesina po-

dria convertirse en el punto de partida de los viajeros del occidente de la región.

Monteserin fue así encontrando apoyos tanto en el Principado. con Alejandro Calvo, consejero de Fomento, y Jorge Garcia, viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, como en Renfe, donde el principal apoyo fue Mariano Santiso, gerente del área norte de viajeros de Renfe. También jugó su

papel el asturiano Amador Robles, actual responsable de los trenes turísticos. También tuvo algo que ver la incorporación de Raul Blanco a la presidencia de Renfe en febrero de 2023. El catalán venía de la Secretaria General de Industria con una deuda importante con Avilés: la venta fraudulenta de Alcoa. Sabía que le debía una a la ciudad.

La cosa parecia encarrilada, y

en abril del año pasado se produjo un momento significativo que dio esperanzas reales a los responsables municipales. Llegó el primer Alvia a Avilés. Iba vacío de pasajeros y su objetivo era comprobar fehacientemente si era posible que un convoy de esas dimensiones hiciera parada en la villa. Lo presenciaron Santiso, Monteserin y el concejal Manuel Campa, que incluso inmortalizaron el momento.

Aquel primer Alvia se utilizó para medir los andenes, y pocos días después, en una reunión de campaña con la Cámara de Comercio, los socialistas pudieron comprobar que la obra se iba hacer: el responsable de la empresa contratada por Renfe para ello era de uno de los miembros de la entidad cameral avilesina.

Los trabajos se hicieron poco después, en julio del año pasado. Parecia ya entonces claro que la alta velocidad iba a llegar a Avilés, aunque el gobierno local aún no las tenía todas consigo, sobre todo a medida que iban surgiendo nuevos contratiempos: retrasos en la puesta en marcha del servicio, en la entrega de los trenes...

En la primera programación presentada por Renfe no estaba Avilés, «Sabíamos que era imposible», confiesa Campa. Si estuvo en la segunda, inaugurada el lunes, cuando llegó el primer tren con viajeros desde Madrid. Todo

## La ciudad renueva el distintivo estatal de Destino Turístico Inteligente

## R. D.

AVILÉS. Avilés ha renovado su distintivo Destino Turístico Inteligente, obtenido en el año 2018, y ya dispone del nuevo Informe Diagnóstico y Plan de Acción 2024-2026 que ha elaborado SEGITTUR, concluye entre otras cosas que Avilés está más de 16 puntos por encima de la media de las otras ciudades que forman parte de esta red que persigue contribuir a mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes, incidiendo en cinco ámbitos de actuación: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

Avilés obtiene una nota global como destino turístico inteligente de 56,8%, que se desglosa con un 58,1% en gobernanza; 59,9% en innovación; 54,5% en tecnología; 54,3% en sostenibilidad; y 62,9% en accesibilidad, obteniendo mejores resultados que la media, que es de un 4,5 sobre 10, destacando en innovación.





Domingo 28.07.24 EL COMERCIO **AVILÉS** 

ice un proverbio chino que «el mejor momento para plantar un árbol fue hace veinte años. El segundo mejor momento es ahora». Y lo podriamos enlazar con una frase de Hillary Clinton, cuando advirtió que «cada momento desperdiciado mirando hacia atrás, nos impide avanzar». Así que, recordando algunas de las cosas que han sucedido en Avilés esta semana, merece la pena quedarse con aquellas cuestiones que nos invitan a seguir dando pasos hacia adelante, aprovechando la experiencia vivida para seguir mejorando.

El lunes fue un día histórico para esta ciudad con la llegada de la alta velocidad tras la apertura de la Variante de Pajares, otro hito para los libros de texto del Principado. Un tren Alvia inauguró la frecuencia diaria de alta velocidad Avilés-Madrid-Avilés (17.14-21.09 y 9.15-13.04) por la que pelearon a fondo personas como la alcaldesa de esta ciudad, buscando 'cómplices' como Mariano Santiso, gerente de la Zona Norte de Renfe, un expolítico ejemplar en todos los sentidos y un excelente gestor que se jubilaba precisamente el lunes pudiendo exclamar: «misión cumplida». Se recuperaba este lunes una conexión directa con Madrid, treinta años después de que se suprimiera el San Juan de Nieva-Avilés-Madrid del Correo nocturno por falta de viajeros. Y diez años después de que una ministra de Fomento del PP, Ana Pastor, hablara «en serio» de la llegada del AVE a Avilés, lo que provocó la critica general del resto de los partidos, empezando por el PSOE, ante aquella «ocurrencia», aunque en general todos reaccionamos con escepticismo recordando la triste historia de aquel Correo por el que lucharon lo indecible personas como Antonio Sabino desde la presidencia de la Cámara de

Avilés vuelve a contar con un enlace ferroviario directo con Madrid, de altas prestaciones, lo que posiciona a la ciudad -tiene razón el concejal de Promoción Económica Manuel Campacomo un elemento más de modernidad que servirá para la atracción del turismo y seguramente para otros planteamientos. Y por ahí va también esa dosis de autoestima para los avilesinos que supone recuperar un servicio ferroviario con la capital del país que se había perdido. Habrá que esperar a ver cuál es el rendimiento de esta linea y la posibilidad de ampliarla en el futuro. Dependerá exclusivamente de Avilés y de su área de influencia. Tratar de hacer hoy comparaciones con Oviedo (capital del Principado) y Gijón (273.744 habitantes) es vivir un

# Nunca es tarde

La llegada de la alta velocidad a Avilés debe servir para unirse cada vez más y colaborar con el Occidente

### AVILÉS SE MUEVE

## JOSÉ MARÍA URBANO





Autoridades regionales y locales y directivos de Renfe en el viaje inaugural de alta velocidad a Avilés. E. C.

poco fuera de la realidad.

Posiblemente uno de los aspectos más relevantes para Avilés sea la de convertirse definitivamente en el principal eje del Occidente, la puerta de entrada a la alta velocidad, tanto para la frecuencia que sale directamente de aqui, como la de enlace con los servicios que se ofrecen desde Oviedo y Gijón. Ida y vuelta. La idea de las lanzaderas será algo en lo que habrá que profundizar para dar un buen servicio a una población, desde Ribadeo hasta aqui, solo por la costa, de 160.272 habitantes. Avilés debe aprovechar esa oportunidad para estar presente en ese Occidente con el que hay que abrir definitivamente vías de colaboración en numerosos aspectos, algo que hasta ahora nunca se ha intentado.

La alta velocidad tras la apertura de la Variante de Pajares es ya un éxito incontestable para el Principado de Asturias. Y de ese éxito debe participar Avilés, con

El triunfo de la nueva presidenta del PP pone en evidencia a la candidatura oficial y a la dirección regional

la idea de conseguir que en el futuro se puedan aumentar las frecuencias directas con Madrid. De momento, disfrutemos con lo que se ha conseguido. Nunca es tarde para lograr avances como éste.

## Vuelco en el PP

Tampoco es tarde para que el PP se convierta de una vez en el gran partido que aglutine el voto de la derecha y aspire seriamente a ganar unas elecciones y alcanzar la alcaldía. También el lunes fue un día histórico para ese partido, en donde se celebró un congreso que la dirección regional no se atrevia a convocar, sabedora de los problemas que generaba la candidatura oficialista que se respaldaba abiertamente, como ha sucedido siempre, desde Oviedo. El revolcón sufrido por la candidata oficialista y por el propio presidente regional del partido también es histórico por ser la primera vez en la que una candidatura alternativa se impone a la lista oficial. En este periódico y en otros medios se dio cuenta de las trabas que desde la dirección regional y local se pusieron a la lista alternativa liderada por Estefanía Rodríguez Serrano: la 'aparición' el 19 de junio de cien nuevas fichas de militantes para

'dopar' a la candidatura oficialista, tal y como lo definió el periodista de esta casa Fernando del Busto; los problemas que tuvo la propia Estefanía Rodríguez para poder asistir a la junta local en donde se convocó el congreso de forma irregular, teniendo que desconvocarlo en apenas dos horas para fijar una nueva fecha; el oscurantismo de una candidata oficial que se negó a ofrecer públicamente la identidad de las personas que la acompañaban en la lista; la ausencia total del contenido del informe de gestión que se supone habrá presentado el hasta ahora presidente, Pedro de Rueda; y finalmente otra serie de 'problemas' el mismo día del congreso y de las votaciones.

La nueva presidenta dio ese día y en los siguientes una lección de estilo, porque teniendo la oportunidad de 'pasar alguna factura' por los desplantes sufridos - «yo no estoy aquí para alimentar los egos de nadie», le es-

Los Juegos Olímpicos de París contaron con una aportación de la innovación que se hace en Avilés

petó Esther Llamazares en los medios de comunicación-, optó por la prudencia y fijó las que van a ser sus preocupaciones a partir de ahora. La más importante, tratar de atraer a todas las personas que fueron abandonando el partido en los últimos tiempos sin que nadie se preocupara de ellos y basar en la participación activa de la militancia su forma de actuar, evitando los personalismos que han imperado hasta ahora.

Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias, habló ese mismo lunes, tras el revolcón político sufrido, de que «unidos somos más fuertes». Nunca es tarde, aunque podría haberlo proclamado mucho antes para intentar la integración de un partido profundamente dividido en Avilés. Tampoco se entiende muy bien el resto de su discurso, al menos ante los medios, en vista de que estos no pudieron asistir al congreso, cerrado a cal y canto. Hablar de Adriana Lastra, Barbón y Sánchez ese día en Avilés, con el mismo discurso de siempre, basado en titulares, dice bien poco de un partido que aspira a gobernar en esta ciudad.

La nueva presidenta ya ha dejado algunas cosas claras: «Avilés no es una ciudad triste, todo lo contrario, es una ciudad que se supera». Solo con esa idea se distancia definitivamente de la candidata oficial, que se inventó ese eslogan -«Avilés es una ciudad triste»- como punto de partida de su actividad en estos últimos años, por increible que parezca en una aspirante a la al-

Estefania Rodríguez ya habla de recomponer el partido, junto con los afiliados y simpatizantes, sin cotos cerrados, y poder presentar un proyecto de ciudad para acudir a las próximas elecciones. Tiene ante si una dificil gestión, en vista de la polarización interna, pero si desde la dirección regional se preocupan de apoyarla en vez de hablar de política nacional cada vez que vienen aquí, es probable que tenga éxito en ese intento de atraer a muchos afiliados que se fueron en su día y a otros que ni siquiera acudieron a votar en los pasados comicios locales. Nunca es tarde para intentarlo.

## La grandiosidad de París

El grandioso espectáculo al que asistimos el viernes con motivo de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Paris sirvió para recordar que los primeros prototipos de la antorcha olímpica se desarrollaron en el centro de I+D+i de ArcelorMittal en Avilés. Es un mínimo detalle, pero no deja de ser otro logro más que nos dice que en esta ciudad se sigue avanzando y creciendo por el camino de la modernidad.



# Miranda recupera su arrozada por todo lo alto

En la primera media hora ya se habían vendido mil raciones y casi se había agotado la primera de las dos grandes paelleras





todo lo alto su festival de arroz a la asturiana que, tras la suspensión por la pandemia de la covid, no se había vuelto a celebrar. La amenaza del mal tiempo no asustó a nadie y, en la primera media hora de reparto, ya se habían vendido mil raciones, lo que aseguraba vaciar la primera de las dos grandes paelleras. Quedaba otra que llevaba el mismo camino y, en función de la gente que se acercase a la parroquia avilesina los integrantes de la Asociación de Vecinos de Miranda decidirían preparar más.

Lo cierto es que los veinte integrantes de la asociación de vecinos de Miranda que retomaron la organización de la arrozada mirandina acumularon producto pensando en que los avilesinos no les fallarían. Así, en la despensa tenían 150 kilos de arroz, 120 kilos de costilla; 3.000 sal-

ia grande para Miranda, chichas y 190 longanizas que se que ayer recuperó por encargaron de cortar para j parar el arroz a la asturiana según la receta creada en su día por el cocinero Luis Carbajal.

> Cada una de las paelleras gigantes utilizadas tiene una capacidad de 850 raciones, con lo que se daba por seguro que se iban a agotar. La duda en el momento de cerrar esta edición era si habría más.

> Además, este año incorporaron dos novedades para afianzar el éxito de una fiesta que siempre había sido un referente en el verano avilesino. La primera fue montar una carpa en el 'prau' de la fiesta, donde cabían algo más de 250 personas sentadas. De esa manera, solucionaban un problema tradicional de la cita: la falta de un espacio donde disfrutar del arroz con cierta comodidad. Porque, salvo los vecinos que acudian a por sus raciones e iban a sus casas, la mayor parte del pú-



El público respeto la cola para conseguir el arroz . ARNALDO GARCÍA

blico terminaba sentado en el campo o buscando sitios un poco

Lo cierto es que la carpa se llenó y no faltaron los peregrinos con sus platos de arroz buscando sitios para comer, pero, al me-

Se instaló una carpa con algo más de doscientos puestos sentados y se amplió la oferta gastronómica

nos, un grupo importante de comensales pudo comer y refugiarse de las cuatro gotas que amenazaban con caer. Además, la carpa contó con la animación musical de The Classic Rock Band, con un repertorio con los grandes te-

La organización dispuso de dos aparcamientos para solucionar el problema de estacionamiento

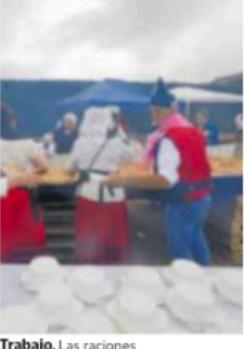

Trabajo. Las raciones aguardan el momento de ser repartidas. AR-NALDO GARCÍA

mas de la música popular que gustaban a todo el mundo.

La segunda de las innovaciones de este año fue habilitar dos aparcamientos, ayudando a solucionar el problema de estacionamiento que siempre hubo, además de mejorar la seguridad al reducirse el número de vehículos por los caminos. De esta manera, se recompensaba el trabajo de los xagós que, a primera hora de la tarde, ya se encontraban en el campo Santa Ana organizando la logística del evento, donde se ofrecia una pequeña variedad de bocadillos para los reacios al arroz a la asturiana.

La fiesta continuará hoy. A las 11 habrá misa en la parroquia de Santo Domingo y, a las 14.30 horas, comida de hermandad paren la parroquia. A partir de las cinco de la tarde, música con diferentes dj hasta las 22.30 horas, cuando actuará el Dúo Sensación para cerrar la fiesta.



## ivir en la Villa

CONTACTA CON LA VOZ 985 52 00 56 redaccion.av@lavozdeaviles.es. Carta postal Vivir en la Villa. C/ Severo Ochoa, 23. 33401, Avilés.

## Hay que hacer más puntos limpios

Creo que es necesario que Avilés cuente con más puntos limpios para atender a todas las zonas. Yo vivo en Jardín de Cantos y vendria bien uno por la zona de la avenida de Lugo, donde creo que además se podrían recoger muchos residuos de toda la zona de Las Arobias. No siempre se llevan cosas tan voluminosas como para ir en coche, y asi se evitaria que la gente dejara tantas cosas que no procede en los contenedores de la zona.

ANTONIO MURILLO

## Las fuentes de los parques

Me desplacé a Miranda para las fiestas, y allí vi que se ha renovado una de las fuentes, que es moderna, práctica, y sirve para beber, cosa que no sucede con todas las que hay diseminadas por los parques de Avilés, que están obsoletas. En el centro creo que no hay ninguna que funcione bien. Cuesta activarlas, el agua sale a demasiada presión, empapando al que se acerca, y además hay que agacharse demasiado, incluso los niños. ¿Para cuándo se va a producir la renovación en el resto de Avilés?

#### LA IMAGEN

## Un semáforo que no se ve en Raíces

Los árboles por las calles hacen muy bonito, refrescan en verano y además purifican el aire, pero no por ello deben entorpecer a los conductores. El Ayuntamiento de Castrillón bien haría en repasar el crecimiento de las ramas de estos que están situados en la carretera que cruza Raíces, una vía muy transitada principalmente por vecinos de Avilés y Castrillón y donde hay algunos semáforos, como es este caso de la imagen, que apenas se distinguen porque los tapan las ramas. Cuando está en rojo igual hay menos problema porque destaca un poco más, pero en amarillo y verde ni se notan.



Es una demanda ya muy antigua y no creo que cueste tanto dinero. Por otra parte, vendrían bien también en el paseo de la ria, que somos muchos lo que lo utilizamos y cada vez está

LUCÍA MARTÍNEZ ÁLVAREZ

## Un paso de cebra en la plaza de La Merced

La reforma de la plaza de La Merced nos ha dejado sin un sitio en el que cruzar. No hay paso de cebra, y se nota especialmen-

te los lunes de mercado, que hay más tráfico. Normalmente cruzo por donde siempre, pero no hay ninguna señal que os de prioridad a los peatones, así que cualquier día nos llevará alguien por delante.

MIGUEL GUNTÍN

## Los horarios de los conciertos

En La Exposición ya estamos resignados, pero no podrían adelantar al menos los conciertos? FRANCISCO USÓN

## **GENTES DE AVILÉS**



Cangas del Narcea reconoce al colectivo Pedro Menéndez

La asociación Pedro Menéndez fue reconocida este fin de semana como Embajadora del Corral de Comedias de Cangas del Narcea, en un acto que se celebró en el

patio del Ayuntamiento del concejo. Tras el nombramiento se estrenó la comedia sobre el reclutamiento del conde Marcel de Peñalva, basada en una idea de Cani Vidal.

## **FARMACIAS**

## AVILÉS De 9.30 de la mañana a 10 de la

- Da. Sara Barral Gavilanes, en Ri-
- Da. Susana y Marcos Gaya Cerezo, en Fernández Balsera, 16.

## De 10 de la noche de hoy a 9.30 de la mañana de mañana

 D. Álvaro Presa Río, en Llano Ponte, 48.

## AVILÉS SUR-CORVERA

De 9.30 de hoy a 10 de la noche Da. Sandra Manteca Duque, en Marzaniella, 39 (Corvera).

## CASTRILLÓN

De 9.30 de hoy a 9.30 de mañana Da. Nonia María y Da Teresa Modino Quiroga, calle Juan de Austria, 21 (Raices).

## De 9 de hoy a 9 de mañana

Da. Ana Pérez Mori, en calle Con-

## Guardia no presencial

 Da. María Suárez Muñiz, en La Peña, Molino, 6 (Manzaneda).

#### MUROS DE NALÓN - SOTO DEL BARCO

## De 9 de hoy a 9 de mañana

 D. Luis Artime García; Urbanización Puerta del Sol; 1 (Soto del Barco).

## PRAVIA

## De 9 de hoy a 9 de mañana

 D. Joaquín Daniel Mateo Rodríguez, en San Antonio, 9.

## CARRENO

## De 9.30 de hoy, a 9.30 de maña-

 D. Carlos Fernández Prieto, en avenida Reina Cristina, sin número (Candás).

## GOZÓN

de del Real Agrado, 15 (Luanco).



Más información



## Los tigres de Mompracem

**Emilio Salgari** 

Las aventuras del pirata Sandokán.

Autor de más de ochenta novelas, Emilio Salgari es uno de los narradores más populares de todos los tiempos. Esta novela tiene como protagonista al inolvidable pirata Sandokán, pesadilla marítima de ingleses y holandeses.

Salgari ocupa un lugar de honor como maestro del género de aventuras para lectores de todas las edades y generaciones.





10 AVILÉS



Gastronomía asturiana y mucho más.

Yantar, el suplemento gastronómico decano de la prensa española, vuelve en su formato anuario y esta vez lo hace de la manera más dulce. Porque son precisamente los dulces los protagonistas de una revista que radiografía uno de los pilares de la gastronomía asturiana, universo de tradición en el que la vanguardia también tiene mucho que decir. Confiterías y pastelerías históricas comparten páginas con propuestas nuevas y de autor y también con algunas de las recetas señeras de nuestra repostería. Un imprescindible catálogo para llambiones reflejo del universo dulce de Asturias.

Suscriptores Reserva en 985 17 98 33





#### LA VENTANA INDISCRETA JOSÉ MARTÍNEZ

## Bicefalia



ras varios años con la presidencia del PP en Avilés impuesta por métodos no demasiado democráticos y a cargo de una persona ajena a la villa, Pedro de Rueda, que no logró pacificar y unificar las diferentes tendencias y desacuerdos existentes en el seno de los populares al fin se pudieron celebrar unas elecciones normalizadas, aunque tras una impugnación de la primera convocatoria por irregularidades estatutarias. El resultado con el triunfo, por un solo voto de diferencia, de Estefanía Rodríguez Serrano sobre la oficialista Esther Llamazares, candidata a la Alcaldía en las últimas elecciones locales, deja bien a las claras la igualdad de fuerzas existentes. Disminuir esas diferencias internas será uno de los objetivos prioritarios de la nueva dirección. Así lo ha dejado claro la nueva presidentes en sus primeras declaraciones, muy cuidadas y correctas, en las que ha resaltado que no se ha presentado para ser candidata en las próximas elecciones «sino para lograr cambios en el partido», para «lograr un proyecto claro de PP y de ciudad». Aunque tampoco cerró la puerta a esa posibilidad asegurando que es un tema que no se plantea ahora mismo.

De momento, el PP de Avilés tiene el reto de adecuar esa bicefalia para abordar convenientemente la política a seguir tanto por la dirección local como por el grupo municipal. Un tema siempre conflictivo y espinoso. No solo para el PP sino para casi todos los partidos. Aquí, en Avilés, lo hemos visto con anteriori-

dad tanto con los populares como con los socialistas. En principio, Estefanía Rodríguez lo tiene claro y ha definido las responsabilidades de casa cual, así ha afirmado que «el grupo municipal se encarga de trasladar al ámbito institucional las propuestas que formula el partido y las directrices políticas las marca la junta local». Pero del dicho al hecho hay un buen trecho... sobre todo cuando los responsables municipales tienen la Alcaldía y consideran a los responsables del partido local como un apéndice de sus pro-

Así las cosas, la convivencia politica entre Esther Llamazares y Estefania Rodriguez se antoja dificultosa, aunque ambas hasta el momento se han mostrado respetuosas y moderadas en sus declaraciones. De cómo desarrollen su convivencia política depende el futuro del PP en Avilés. Puede ser una gran oportunidad para unificar y acordar las evidentes y profundas diferencias existentes en el seno de la agrupación pero asimismo puede ser motivo para ensanchar la brecha actual y que viene ensanchándose desde hace varios años. Por tanto, la responsabilidad de ambas lideresas es grande y si quieren recobrar en algún momento la Alcaldía local (que solo ejercieron durante un mandato y por diferencias en aquellos momentos insuperables entre los dos partidos de izquierda) únicamente les queda el camino del acuerdo y de la convivencia.

Y si no lo logran, la actual bicefalia se puede convertir en bipolaridad.

## Avilés contará con cuatro pantallas informativas en puntos estratégicos

## R. D.

AVILÉS. El Ayuntamiento de Avilés ha sacado a licitación un contrato para el suministro e instalación de cuatro pantallas led exteriores que se colocarán en diferentes puntos estratégicos de la ciudad a través de las que se ofrecerá todo tipo de información actualizada.

Las pantallas se colocarán en la plaza de España, Las Meanas, la Antigua Pescadería en la plaza de Santiago López y en la estación de autobuses, y ofrecerán información relacionada con la oferta turística y cultural de la ciudad, además de promocionar productos y servicios del comercio, la hosteleria y la hotelería de Avilés.

La actuación prevista que contaría con una financiación europea del 80% de la inversión dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, dentro de las actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad para el impulso al comercio en zonas turisti-

CONTANDO AVILÉS DESDE 1908



Koldo San Sebastián pronuncia el pregón ante una plaza del Carbayo al completo. Fotos: ARNALDO GARCÍA

# Koldo San Sebastián elogia a Sabugo como una forma de vida

La menina sabugera de Luis Taboada ya luce en la calle Carreño Miranda y podría convertirse en la etiqueta de una botella de vino

## FERNANDO DEL BUSTO

AVILÉS. Si es Avilés una ciudad cultura, hermosa y moderna en buena medida se debe al barrio de Sabugo sede, en la actualidad, de los juzgados de primera instancia a los que alude el himno oficioso de la villa con la que Koldo, bautizado como Luis, San Sebastián cerró ayer el pregón de las fiestas del popular barrio avilesino que durante la matinal del sábado recuperó sus aires marineros, pescadores y también bo-

Y es que, además del pregón, ayer se inauguraba el mural de Luis Taboada en la calle Carreño

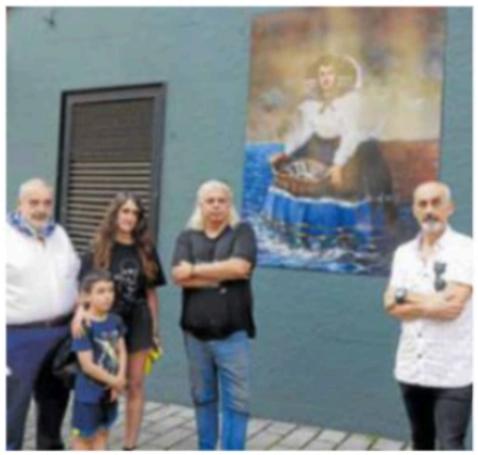

Koldo San Sebastián, Erik Díaz, Tamara González, Javier Muñiz y Luis Taboada ante la menina.

## Armando Arias anima a la colaboración en la sociedad civil para que la ciudad adquiera más impulso y velocidad

Miranda, dedicado a una menina sabugera con sus sardinas que, si no reblincan, se acercan. «Es la primera menina que sale de palacio», aseguraba el artista que se confiesa obsesionado por seguir llenando la ciudad con arte en sus paredes para engrandecer su belleza. «Me gusta que esté en esta esquina, donde se paran tantos turistas y espero que también los avilesinos», aseguró Ta-

La inauguración del mural motivó que Armando Arias, responsable de Sabia Nueva, la asociación promotora de las festejos, animase a la colaboración entre las diferentes asociaciones de la ciudad para que ésta siga avanzando. En este caso concreto, el apoyo de Zinio Bodegas y la Cafeteria Prestoso impulsaron el proyecto que podría llegar a ser la futura etiqueta de una botella.

La Agrupación Folclórica Xareú de Ochobre se sumó a la fiesta con sus integrantes con trajes de pescadores y aportando canciones tradicionales y el sabor del viejo Sabugo. De esta manera, con la mayoria de los asistentes luciendo el pañuelo sabugero, poco después de las doce y media de la mañana, en la plaza de El Carbayo, Luis, Koldo San Sebastián, leía el pregón de las fiestas. «Una de las cosas más grandes que le puede pasar a uno de Sabugo», aseguró antes de recorrer las doce horas de la danza prima para revisar su vida sabugera o Sabugo como una forma de vida. Así, recordó desde el paso de la infancia a la edad adulta como el cambio del pantalón corto al largo, la mítica presencia del rey Chindasvinto en Avilés, la mariscada que les prometió María José Cantudo y que nunca pagó la artista.

Hoy domingo, las fiestas incluirán la misa de 12 en Santo Tomás y, a las 13 horas, si el tiempo lo permite, doble sesión vermut en la plaza de El Carbayo y Carreño Miranda. A las 19, juegos infantiles en Carreño Miranda, a la altura de La Monstrua.

de los pueblos de Asia,

África y América Latina y movilizamos a la sociedad española.

Compartimos opor tunidades

## EN BREVE

#### SAN NICOLÁS

## Despedida a 54 jóvenes peregrinos

F. B. La parroquia de San Nicolás de Bari dedicará la misa de las 12.30 horas de hoy domingo, 28 de julio, a la despedida de los 54 jóvenes de la parroquia que el próximo 30 de julio partirán en una peregrinación por Europa. En este caso, el destino es Roma, donde se prepararán para el año santo convocado por el papa Francisco para 2025. Los jóvenes participan en diferentes actividades de la parroquia a lo largo de todo el año y realizarán un recorrido por Francia e Italia.

#### INTERCÉLTICO

## Jornada de cierre del Festival

F. B. El Festival Intercéltico de Avilés cerrará hoy, a las 21:30 horas, su XXVII edición después de que los grupos participantes desfilen dentro de 'El sueño celta'. La actividad comenzará a las 12.30 horas con la apertura del mercadillo en la pista de La Exposición. El grupo escocés Wee Cumbae protagonizará el pasacalles que, a las 13 horas, comenzará en la plaza de Domingo Alvarez Acebal el escenario de La Exposición.

## **PUERTO DE AVILÉS**

## Último embarque para Vineyard Wind

F. B. Windard Renovables embarcará hoy en los muelles de Valliniello la última de las 62 estructuras que ha construido para el parque eólico marino Vineyard Wind I que Iberdrola impulsa frente a las costas de Massachussets en el mayor proyecto de estas características en Estados Unidos. Cada una de las estructuras pesa 518 toneladas y su embarque representó, desde el pasado año, un hito en la historia del puerto avilesino.



**ELSEÑOR** 

## Don Juan José Fernández Tamargo

falleció en Avilés, el día 27 de julio de 2024, a los 58 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su madre, María Felicidad Tamargo Fernández; esposa, Pilar Navasa Bergua; hijos: Iván y Eva Fernández Navasa; hermano, Leonardo Fernández Tamargo; tíos, primos y demás familia,

al comunicar a sus amistades y personas piadosas tan sensible pérdida, les ruegan una oración por su alma. El cadáver será recibido HOY DOMINGO, dia 28 de julio, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, en la sala multiconfesional del Tanatorio de Aviles, donde se oficiará la celebración de la Palabra de cuerpo presente y acto seguido se procederá a su incineración en el Tanatorio de Avilés.

Capilla ardiente: Tanatorio de Avilés, sala 4, Avilés.

Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Hazte donante 902 115 359



Funeraria de Avilés, S. L. Avda. Portugal, 7-bajo. Tfnos. 985 54 27 55. Tanatorio de Avilés. Emilia Pardo Bazán, 36. Tfno. 985 52 08 26. www.funerariadeaviles.com

FERNANDO DEL BUSTO

1999. Hace 25 años

## Un cambio en el tráfico de la comarca

Por primera vez se plantea de manera abierta la idea de cruzar la ría, en concreto con un puente en la desembocadura

El inicio de las obras de achatarramiento de Ensidesa y la urbanización del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) fue una de las obras que, hace veinticinco años, comenzó la transformación urbanística de la que hoy se disfruta en la ciudad.

En el trayecto se abordaron muchos retos, de los que algunos quedaron por el camino o, al menos, parcialmente. Uno de los temas más complejos era buscar una solución a la comunicación por carretera del PEPA. En esos momentos, sus únicos accesos era por las inmediaciones del puente Azud y el Hospitalillo de Ensidesa, claramente insuficientes para el poligono que se quería desarrollar.

En ese contexto, el 23 de julio técnicos de Infoinvest (antecedente de Sepides en la gestión de los suelos excedentes) y personal contratado plantearon a la corporación presidida por de Zinc y Saint-Gobain (en esos

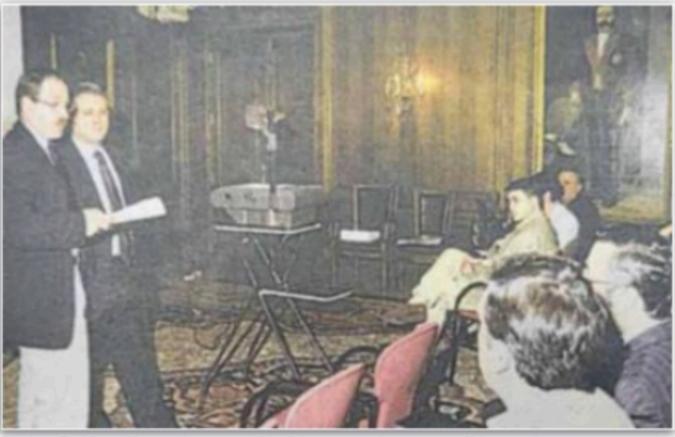

Santiago Rodríguez Vega en la presentación del proyecto a los grupos políticos. José VILLOLDO

Santiago Rodríguez Vega un diseño de infraestructuras que nunca se había abordado.

La idea era construir un gran corredor dentro del poligono que llegase a enlazar con la autopista en Tabaza. Además, un puente cruzaria la ria en su desembocadura para asumir los tráficos pesados de Asturiana

años, aún Cristalería) la nueva carretera mejoraría las comunicaciones del poligono industrial de Maqua y también absorberia los movimientos de Alcoa.

La idea del puente sobre la ría no era nueva. Ya la había planteado años antes el arquitecto Javier Arbesú, aunque ahora se desarrollaba en un contexto mucho más amplio.

El plan provocaría la reforma de los planes de urbanismo de Castrillón y de Avilés y también planteaba llevar el intercambiador de autobuses a los terrenos del antiguo matadero para dejar a la ciudad sin tráfico pesado. Era una propuesta ambiciosa y de la que, finalmente, se redujo a la ronda norte del PEPA y el viaducto Daniel Alonso.

## 1924. Hace 100 años. Nuevo concurso

El sábado 26 de julio se publica el concurso convocado por el alcalde, José Antonio Rodríguez, para dotar de director a la Banda de Música de Avilés, tras el cese del anterior por su traslado. El plazo de presentación de solicitudes concluye el 4 de agosto. Se abonarán 3600 pesetas anuales, en doce pagas a mes vencido.

Domingo 28.07.24 EL COMERCIO

## 1949. Hace 75 años. Teatro en Avilés

«En una sola función -las restricciones de energía eléctrica que disfrutamos no dan para más- a las once de la noche se llevó a escena por la Compañía de Comedia de Rafael Rivelles la de tono dramático 'Un crimen vulgar', de Juan Ignacio Luca de Tena. La obra intrigó más que gustó al auditorio que subrayó la magnifica labor del maestro de actores que es Rafael Rivelles».

## 1974. Hace 50 años. Fallece Pipo Carreño

El jueves, 25 de julio, en un accidente de tráfico fallecía en Lugo el odontólogo avilesino José Victor Carreño Suárez-Puerta, conocido popularmente como 'Pipo Carreño'. En el accidente sufrían heridas Fernando González-Wes y José Antonio Merino. Pipo Carreño era una persona clave en el ambiente cultural de la villa, además de colaborador de LA VOZ con sus caricaturas y textos literarios.

## ANDREA PARISSI





Además del firme, se han renovado bancos y papeleras. LVA

## La senda Costa Norte. de reestreno

Culmina la renovación de 1.6 kilómetros de trazado entre el mirador de La Lladina y la aldea de Linares, a cargo de la mancomunidad turística

R. D.

PIEDRAS BLANCAS. La Mancomunidad Comarca de Avilés ha finalizado esta semana los trabajos de adecuación de la Senda Costa Norte a su paso por Castrillón. La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística, ha supuesto la mejora de la senda en dos tramos que suman más de 1,6 kilómetros de longitud: 945 metros entre el Mirador de La Lladina a Bahinas y otros setecientos entre Bahínas a la aldea de Linares.

La reforma del camino, una de las actuaciones más demandadas por parte de las personas que lo recorren, soluciona los desperfectos en el firme a lo largo del recorrido, y especialmente en el primer tramo, del Mirador de La Lladina a la aldea de

Linares, que es el que presentaba un peor estado de conservación. Además, se realizó la sustitución de varios de los bancos dispuestos a lo largo del trazado, deteriorados por el paso del tiempo y la exposición al viento, el salitre y la lluvia, así como la renovación de papeleras y de los elementos de madera que delimitan el borde de la senda.

Tras la limpieza general de la senda y el desbroce manual y retirada de la vegetación que la invadía, en el primero de los tramos se realizó la construcción de un muro de escollera con cimentación superficial para sostener el firme. Para el segundo, se mejoró el sistema de drenaje existente mediante una cuneta bordillo. Los materiales utilizados son análogos a los re-

La adecuación de la senda, prevista como una inversión plurianual entre los años 2022 y el presente 2024, se incluye en el presupuesto de la mancomunidad con una partida de 141.454 euros.



El Longboard se rinde al skate

En el marco del Longboard Festival se celebró ayer el Campeonato Nacional de Skate, que comenzó a las once de la mañana con las categorías infantiles y juveniles para celebrar las semifinales y finales por la tarde.



Hostería de Torazo Plaza de la Sienra, 1, Torazo, 33310. Cabranes.

Te mereces una escapadita para disfrutar de unas vistas espectaculares y relajarte en plena naturaleza con quien mas te apetezca. **iiSOLO 9 CUPONES!!** 

## ¿QUÉ TE OFRECEMOS?

- 1 noche para dos personas + desayuno + circuito SPA ¿QUÉ INCLUYE?
- \* El cupón se puede disfrutar de domingo a viernes
- \* Alojamiento y desayuno
- \* Circuito SPA
- \* Parking gratuito

¿QUE INCLUYE EL CIRCUITO SPA?: Ducha caliente, sauna, baño turco, ducha fría, piscina de hidroterapia con chorros plantares y cañón lumbar, chorro cervical, cama de burbujas, pediluvio y zona de relax Se puede completar el recorrido relajante en las tumbonas Es obligatorio el uso de traje de baño, gorro y chanclas. Duración aproximada de 90 minutos

IMPORTANTE: Cupón válido para canjear a partir del 8 de septiembre.

## oferplan.elcomercio.es



Entra en oferplan.elcomercio.es y registrate



Selecciona la oferta y CÓMPRALA



Canjea tu cupón en el establecimiento

Importante: Esta publicidad NO es válida como cupón, NO es recortable ni canjeable:

# «El PACO va a ser un revulsivo para el turismo y el comercio»

## Jorge Álvarez Fuentes

Concejal Participación Ciudadana

«La participación de la ciudadanía en las actividades que organizamos desde el Ayuntamiento es lo que lo mantiene vivo»

#### LUCÍA LÓPEZ PÉREZ

cancienes. Es el concejal más joven del gobierno corverano, aunque para Jorge Álvarez Fuentes (Cancienes, 1998) la política no es nada nuevo. Militante desde la adolescencia y concejal en la anterior legislatura, vuelve para ocupar el área de Participación Ciudadana.

### -¿Cómo está siendo esta vuelta al cargo de concejal?

-Está siendo ilusionante, después de la anterior legislatura en la que también fue concejal pues consolidando proyectos y la forma de gobernar que tenemos en Corvera y con la responsabilidad de saber que tenemos a muchos vecinos detrás y que nos debemos a ellos.

#### -¿Con qué ánimo llega al área de participación ciudadana?

-Muy ilusionado, con ganas de trabajar de hacerlo bien, dedicarle tiempo y con el objetivo principal de mantener y fortalecer todas las redes de comunicación que tenemos con el movimiento asociativo de Corvera, que es un movimiento muy vivo, que trabaja mucho y que nos obliga a mantener unos estándares altos de gobierno.

#### -¿Qué proyectos tiene en mento?

-Principalmente seguir con el trabajo que se estaba desarrollando en el área, al final nosotros queremos mantener una comunicación muy fluida con todos los vecinos y creo que, en la medida de lo posible, lo estamos consiguiendo.

#### -Llegó en un momento tenso entre el gobierno y la oposición, ahora parece que los ánimos se han calmado. ¿Cómo valora esta relación?

-El Ayuntamiento de Corvera durante los últimos años ha destacado por tener una gran sintonía entre los diferentes grupos que lo conformaban. El alcalde siempre tiene su despacho abierto tanto para cualquier vecino como para cualquier grupo. Es verdad que la oposición que tenemos ahora en Corvera no es la misma que tuvimos. Por ejemplo Vox ha entrado en el consis-



Jorge Álvarez frente a La Lechera de Cancienes. LLA

torio y hay veces que sí crean ciertas dinámicas que lleve a generar un poco de tensión, pero la sintonía general que tenemos todos los grupos de la corporación es trabajar por el bien del concejo y ahí es donde van a encontrar al PSOE de Corvera.

-Corvera se conoce por ser un concejo activo y organizar actividades durante todo el año ¿cómo valora la participación de los vecinos en ellas?

-Es muy alta. Este municipio des-

taca principalmente por dos áreas que son el deporte y la cultura. Hacemos más de 800 actividades en el año que están muy bien acogidas por todos los ciudadanos. La participación de la ciudadanía en las actividades que organizamos en conjunto con ellos nos hacen mantener vivo el Ayuntamiento y siempre estar abiertos a escuchar las posibilidades.

-Entre ellas se abre ahora una nueva: el PACO. ESCUCHA

«Somos representantes de los vecinos y necesitamos contar con sus propuestas»

OPOSICIÓN

«La sintonía general que tenemos todos los grupos es trabajar por el bien del concejo»

-Es un proyecto muy ilusionante para Corvera y va a ser muy importante para toda la comarca. Estoy convencido de que va a ser un revulsivo para el turismo y para el comercio. Sabemos que es también una responsabilidad, pero es verdad que la gente tenía muchas ganas.

## -¿Por qué es necesario que la ciudadanía participe también en la vida política?

-Somos representantes de los vecinos y necesitamos contar con las reivindicaciones y con las sugerencias y escuchar. No se puede gobernar durante cuatro años en un ayuntamiento como el de Corvera sin tener presente que estamos aquí por los vecinos y al final son los que nos han elegido, pero nosotros tenemos que canalizar y gestionar un patrimonio que no es de todos. La escucha activa es una pieza angular de este gobierno y la vamos a fortalecer durante esta legislatura.



Néxodos comienza a bordo de un tren de Oviedo a San Román

El festival Néxodos de Candamo comenzó este fin de semana con un concierto de Nacho Román el viernes y, sobre todo, con el viaje en Feve desde Oviedo a San Román 'Destino Néxodos', al que subieron artistas, artesanos y agitadores culturales comandados por Mónica Cofiño, que luego participaron en una visita a las propuestas plásticas instaladas.

## **EN BREVE**

## FESTIVAL

## El Intercéltico hace público en Corvera

R. D. El Festival Intercéltico se desplazó ayer por la mañana a Corvera, donde tres formaciones participaron en un desfile por Las Vegas y una actuación den el parque Europa. Por la tarde cuatro grupos estuvieron en Trasona, coincidiendo con las fiestas de San Pelayo, ofreciendo al público corverano el folclore del mundo celta.



La actuación matinal. ARNALDO

## PARROQUIAS RURALES

## Corvera amplía el servicio de taxi-búho

R. D. A partir del próximo viernes, 2 de agosto, gracias a un nuevo acuerdo entre el Ayuntamiento de Corvera y el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), el servicio lanzadera de taxi-búho se ofrecerá a Villa, Molleda y Solis, en las mismas condiciones que se venía prestando para Cancienes y Trasona, en las noches de los viernes y sábados y de visperas de festivos. Con ello, las personas usuarias de autobús podrán realizar transbordo gratuito en la parada de taxis de Las Vegas para continuar viaje con destino a cada una de las parroquias rurales del concejo, además de a los barrios urbanos como hasta ahora.

## AEROTERMIA Y ENERGÍA FOTOVOLTAICA



SotySolar, especialistas en energías renovables

# LA AEROTERMIA FRENTE A LAS ENERGÍAS MÁS CONVENCIONALES

La aerotermia tiene un mantenimiento sencillo y es más seguro que las calderas de gas y gasóleo o las bombonas de butano

## GIJÓN

S. S. F. La aerotermia se está posicionando, cada día más, como una opción ecológica y económica para mantener el confort del hogar. No obstante, sigue siendo una gran desconocida para muchos, y otros consideran que la inversión inicial que debe hacerse es demasiado elevada.

Para quien desconozca esta alternativa a las energias convencionales, la aerotermia es un sis-

tema de climatización sostenible que utiliza la energía contenida en el aire mediante bombas de calor. Las aplicaciones de este tipo de instalación van desde la provisión de agua caliente para uso doméstico hasta la climatización de viviendas mediante suelo radiante, entre otros. Como ventaja, es un sistema muy versátil que no solo produce calor, sino que también aporta refrigeración, lo que permite su uso tanto en invierno como en verano.

## Costes y ahorro

El precio de la instalación mínimo es de 10.000 euros, aunque de media oscila los 12.000 euros, dependiendo del tamaño de la vivienda, y si se desea instalar



placas solares, habría que sumarle otros 4,500 euros, «Para hacer frente a estos costes existen ayudas públicas y desde SotySolar ayudamos a los consumidores con financiación flexible para facilitarles el acceso al autoconsumo y a la aerotermia», destaca Daniel Fernández, coCEO y cofundador de SotySolar.

Concretamente, la empresa financia sin intermediarios sus productos a través de su SuscripciónSolar mediante planes de financiación flexibles, donde se pueden tener paneles solares desde 33 euros al mes y un sistema de aerotermia desde 93 euros al mes.

¿Y el ahorro anual? Según estimaciones de SotySolar, si tenemos una vivienda unifamiliar con gas natural, con un consumo anual de 1.700 euros, el ahorro anual por cambio a erotermia es de 1.000 euros, y si además se instalan paneles solares y baterías, el ahorro asciende hasta los 1.500 euros. En el caso del gasoil, con un consumo anual de 2.650 euros, el ahorro al cambiar a aerotermia es de 2.000 euros, y si se instalan paneles solares y baterias, el ahorro asciende hasta los 2,400 euros.

El máximo exponente del ahorro se obtiene sustituyendo la aerotermia por un sistema de gas propano de bombona de 11 kg., que genera un consumo anual de 4,300 euros. Aquí el ahorro anual por cambio a aerotermia es de 3.600 euros y si, además, se instalan paneles solares y baterías, el ahorro asciende hasta los 3.900 euros.

## FIDMA

SotySolar estará presente del 3 al 18 de agosto en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, en Gijón, en el Pabellón 6, stand 37 y 38. Allí los visitantes podrán ver en primera persona cómo es una instalación de aerotermia y conocerán las grandes ventajas que tiene en términos de ahorro para su factura v sostenibilidad.

Además, la compañía ofrecerá importantes descuentos para todos aquellos que decidan apostar por el autoconsumo con SotySolar.

Ahorra hasta el 90 % en tu consumo de luz Instala placas solares!

Desde

33 €/mes

www.sotysolar.es | 911 436 736

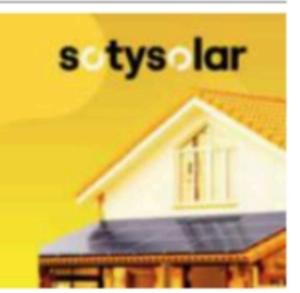

# El Festival Aéreo genera la máxima expectación entre los aficionados

Por primera vez desde su inicio se reúnen las tres patrullas del Ejército del Aire: de vuelo acrobático de reactores, helicópteros y paracaidismo

#### LIDIA FERNÁNDEZ

GIJÓN. Hasta 23 aeronaves militares y civiles sobrevolarán hoy los cielos de Gijón ante la expectación de casi 300.000 personas en el XVIII Festival Aéreo Internacional que dará comienzo al mediodía. En esta ocasión y por primera vez en este festival se reúnen las tres patrullas del Ejército del Aire: Águila, de vuelo acro-

bático de reactores; Aspa, de helicópteros, y Papea, de paracaidismo. Junto a ellas, estarán la Escuadrilla de Honores, el afamado caza Eurofighter y los pilotos acrobáticos Juan Velarde y Camilo Benito, éste último campeón de España de Vuelo Acrobático. También sobrevolarán la bahía gijonesa los ultraligeros con base en La Morgal, el Helimer Cantábrico (pilotado por la concejala Nuria Bravo), así como los helicópteros de Bomberos de Asturias, Policía Nacional y Guardia Civil. Sin duda, el más aclamado y esperado por los 300.000 espectadores que se agolpan cada año en el entorno de la playa de San Lorenzo será el Eurofighter, un caza

moderno que hace ensordecer a los espectadores a su paso y que arranca el aplauso unánime.

Los ensayos que estaban programados para la mañana de ayer, no se pudieron realizar por la mala previsión meteorológica que impidió el despegue de las naves. Esto ha hecho que los visitantes y aficionados estén aún más ex-

Habrá restricciones al baño en la playa de San Lorenzo desde las once de la mañana hasta el final de las exhibiciones pectantes por una muestra que no deja indiferente a nadie.

La exhibición arrancará con la aparición de los ultraligeros de La Morgal, que irán seguidos de la unidad de la patrulla Papea y que está entre los mejores equipos de paracaidismo del mundo. También hará su especial demostración el grupo de la patrulla Aspa, formada por experimentados pilotos de helicóptero. Los últimos en sobrevolar los cielos asturianos serán los reactores de la patrulla Águila, con miembros del grupo de vuelo acrobático del Ejército del Aire y del Espacio. El espectáculo también estará en tierra con la Escuadrilla de Honores, un equipo de exhibición de instrucción de orden cerrado. La ciudad ya está preparada para celebrar el festival y el Ayuntamiento ha elaborado un protocolo de seguridad necesario para controlar la masiva afluencia de gente y que estará en marcha desde las ocho y media de la mañana.

Dada la gran afluencia esperada, con más de 250.000 espectadores, la Policía Local llevará a cabo cortes de tráfico en diferentes calles y restricciones al estacionamiento. El tráfico quedará totalmente cortado en la avenida Rufo Rendueles, en la que tampoco se podrá aparcar. Los accesos a Cimavilla se tendrán que hacer por Oscar Olavarría y los garajes afectados no se podrán utilizar. Tampoco se podrá estacionar en la avenida La Salle, Ramón Piquero y Campo Valdés. Además, habrá restricciones al baño en la playa de San Lorenzo desde las 11 de la mañana hasta el final del

El Festival Aéreo se podrá seguir en directo por primera vez a

# Largas colas en las firmas: «Nos encanta el ambiente del festival»

Los participantes en el certamen compartieron su tiempo la víspera con cientos de personas y la Patrulla de Honores volvió a causar sensación

## L. FERNÁNDEZ / B. CORBEIRAS

GIJÓN. Ayer, a pesar de que no hubo ensayos, los integrantes de la patrulla Aspa y la patrulla Águila mantuvieron un encuentro con los aficionados que tuvieron la oportunidad de hablar con ellos y llevarse un póster firmado. La expectación es máxima por parte de los seguidores del festival, que ayer hicieron largas colas hasta la Colegiata de San Juan Bautista donde los integrantes de ambas patrullas les esperaban.

Los primeros de la cola eran José Manuel y Flor que llevaban una hora esperando para «conseguir los póster firmados para nuestros nietos». Ellos son de Gijón y no se pierden nunca el festival aéreo. Pero la mayoría de los que hacían cola eran de fuera de Asturias como Patricia Rodríguez, Edu Rubianes y sus hijos Yago y Abril, que vienen desde Coruña y llevan ocho años viniendo desde que nació Yago, al que le gustan mucho los aviones. «El año pasado vine con casco para que me lo firmara la patrulla Águila y con el buzo verde». Yago quiere ser piloto y hoy estaba muy emocionado por conseguir otra firma para su colección.

La pequeña Abril se lanzó a preguntarles a los militares que si había chicas en su equipo a lo que le respondieron que si. Se fue contenta porque espera que el año que viene pueda ver a alguna en las firmas. Otro de los más pequeños era Martin Velasco que tras una temporada en el hospital, sus padres le prometieron traerlo a Gijón para que pudiera disfrutar por primera vez de este espectáculo. Eric Torre viene desde Miranda de Ebro con sus padres: «Tiene tres años y le encantan los aviones así que lo traemos a ver qué le parece. Es la primera vez que venimos y nos está encantando el ambiente».

«Habíamos cogido ya el piso y como no llegábamos para la semana negra ni para la semana grande por lo menos hemos podido coincidir con el festival», cuenta entusiasmada María Jesús Gil que será su primera vez viendo

Las patrullas Águila y Aspa firmaron pósteres a los aficionados que esperaban su turno a las puertas de la Colegiata

«Nos gusta mucho tener la posibilidad de acercarnos a la gente y sentir su apoyo», afirma la Patrulla de Honores



La Patrulla de Honores haciendo una demostración en la plaza Tres de Abril, en El Llano. PALOMA UCHA



La patrulla Aspa firmando póster en la Colegiata de San Juan Bautista. в исна

## EL ORDEN DE SALIDA

- Ultraligeros La Morgal
- 2. Patrulla Papea
- 3. Helicóptero Policía Nacional
- 4. SH-60 Armada
- 5. Camilo Benito
- 6. Helimer Cantábrico
- 7. Helicóptero Guardia Civil
- 8. CN-235 Guardia Civil
- 9. Bomberos Asturias
- Patrulla Aspa
- 11. Juan Velarde
- Eurofighter
- 13. Patrulla Águila

través de la FM 107.9. De esta manera, las personas que presencien el festival desde el cerro Santa Catalina, La Providencia u otros puntos de la ciudad podrán escuchar la retransmisión a través de sus propios dispositivos electrónicos. El encargado de las explicaciones técnicas será Antonio Hinojosa, quien narrará las maniobras y el desarrollo operativo de las aeronaves. Se intercalará con declaraciones y saludos de los pilotos participantes. Asimismo, al igual que en años anteriores, el público presente en San Lorenzo podrá seguir la retransmisión por la megafonía de la playa, reforzada para la ocasión desde la Escalerona a la Cantábrica.

Según los cálculos de la organización el espectáculo finalizará a las 15.24 horas, cuando termine la exhibición de la Patrulla Aguila y que será la que tenga una intervención más larga, ya que comenzará con sus maniobras a las 14.44 horas.



el festival y que va acompañada de su perrita Lola.

Por otra parte la Patrulla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio realizó una exhibición en la plaza Tres de Abril . en El Llano, con desfile musical incluido. Los soldados se agruparon al medio día en perfecta sincronía y elevaron las armas al cielo realizando una coreografia con el tema 'Born to be champions' de Unsecret. El acto continuó con una segunda canción muy popular, 'Believer' de Imagine Dragons, con la que los asistentes disfrutaron mucho.

El desfile duró unos quince minutos, reunió una gran cantidad de asistentes y estuvo cargado de emoción y música al ritmo de una marcha militar.

Jesús Jiménez Montoro, soldado cordobés que participó en la exhibición, declaró que «para realizar con éxito este desfile se requiere mucho tiempo de preparación. Primero tenemos que aprender un plan de instrucción y memorizar los diferentes movimientos que se hacen y luego, una vez asimilado eso, te vas preparando específicamente para llevarlos a cabo en el Festival Aéreo de Gijón». También explicó que «es la segunda vez que hacemos aquí esta exhibición. Se ha necesitado mucho trabajo para que saliera bien pero estamos felices porque todo ha ido genial. Todos los integrantes de esta división estamos muy orgullosos de nuestra compenetración».

«Hemos venido diez soldados y un sargento. Participar en un Festival Aéreo de este nivel es quizás lo que más ilusión nos hace de todo el año», señaló Jiménez Montoro. También quiso resaltar que «nuestra base aérea se encuentra en Cuatro Vientos pero en realidad pertenecemos al Cuartel General. Dentro del Ejército del Aire hay varias patrullas y ahí formamos cuadrillas con una subdivisión más específica que es la nuestra. Yo soy de Córdoba y ya llevo tres años formando parte de este maravillo grupo. Del norte hay muy poquita gente, en la Patrulla de Honores somos casi todos andaluces y madrileños».

«Agradecemos los aplausos del público. Para nosotros es lo más importante porque somos la imagen del ejército del aire. Que la gente nos vea, que nos apoye, que les guste, que salga todo bien y que quieran fotos, eso nos encanta. Acercarnos a ellos nos alegra a nosotros incluso más», concluyó el militar andaluz.



Carabela portuguesa arrastrada a la orilla en la playa de Serín. Las hay de todos los tamaños. E. C.

# Segundo día de bandera roja en San Lorenzo con 11 afectados por picaduras de carabela portuguesa

En Poniente también se dio otro caso y se puso la bandera amarilla por medusas en el centro del arenal, misma medida aplicada en Peñarrubia

## M. MORO / S. LÓPEZ

GIJÓN. Las carabelas portuguesas siguen sembrando la alarma por su presencia en zonas de baño de los arenales urbanos y en algunas playas más alejadas como las de Estaño, Peñarrubia y Serin. De momento la de El Arbeyal es la única que se mantiene limpia de esta invasión de sifonóforos. Según explicaron fuentes del Ayuntamiento en la jornada de aver fueron 11 personas las que sufrieron picaduras de esta especie de invertebrado en San Lorenzo y otra más en Poniente, aunque en ningún caso precisaron de atención médica tras sentir el doloroso contacto de sus tentáculos urticantes.

En San Lorenzo, donde al final cientos de usuarios y bañistas pudieron disfrutaron de un espléndido dia de playa, la mañana comenzó tranquila, pero a eso de las dos de la tarde empezaron los avistamientos de carabelas y los encontronazos de bañistas con ellas. La jornada acabó con bandera roja por medusas y cierre al baño de toda la playa tras una clausura gradual por tramos. En Poniente ondeó la bandera amarilla por medusas en el centro y también en Peñarrubia.

En Serin usuarios de la playa explicaron a EL COMERCIO que al menos siete personas sufrieron picaduras el pasado viernes por la tarde al toparse con carabelas



Bandera roja por medusas ondeando ayer en la escalera 7. SILVIA LÓPEZ

que flotaban por el agua. Alguno de ellos sintieron la molestia del punzante contacto con las cara-

Usuarios de los arenales plantean que, de persistir el problema, se contrate una lancha con redes que vaya recogiendo medusas belas incluso en las partes más intimas de su anatomía ya que es un enclave frecuentado por nudistas. En la orilla se recogieron en un momento con una bolsa y la un pala de playa como veinte de estos invertebrados.

Usuarios de los arenales plantean que, de persistir el problema, se contrate una lancha que disponga en los laterales de dos redes para ir recogiendo las medusas que se vaya encontrando.



Al poco de abrir al público, el mercado de la novena Feria del Arándano y los Frutos Rojos del parque Ballina se llenó rápidamente. PABLO NOSTI

# El arándano reina en Villaviciosa en el festival «más importante del verano»

El mercado de la plaza Ballina acoge cuarenta puestos ecológicos y «da sus frutos» tanto a productores como a patrocinadores

## PILAR GUTIÉRREZ

VILLAVICIOSA. La novena edición del Festival del Arándano y Frutos Rojos ha tenido el mejor arranque posible. La apertura del popular mercado ecológico en el parque Ballina se llevó una gran

asistencia tanto de maliayos como de visitantes venidos de todas partes de Asturias.

Así lo valoraba el alcalde Alejandro Vega tras dar una vuelta por los cuarenta puestos que poblaron el parque, orgulloso del reclamo para la villa. «Hace nueve años empezamos con esta feria pionera en España y, valga la redundancia, está dando sus frutos», bromeó. Además, para esta edición se consiguieron «más productores que nunca y más expositores», logrando así «ayudar a la economía rural y al sector

agroalimentario».

El regidor de Villaviciosa no recorrió solo el mercado; lo hizo acompañado de una comitiva formada por miembros de la Corporación; del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) con su directora, Mamen Oliván, al frente: patrocinadores del festival; e invitados de honor, como Juan Cofiño, presidente de la Junta General, y el director de Banco de Tierras, José Ramón Feito. Además, la presidenta en funciones del Principado, Gimena Lla-

medo, se unió más tarde para la apertura de Villactiva, la primera Feria de Turismo Activo de la localidad que la convierte en «pionera» en cuanto a la oferta de deportes al aire libre.

## Reclamo turístico

En cuanto al festival, Llamedo señaló el evento como «un reclamo más para el turismo de Asturias», dado que «estamos hablando de alimentos del paraiso astur, de su sector agroalimentario». Por tanto, es un ejemplo de la «dinamización» que hace

la villa para convertirse en todo un referente.

La opinión de los comerciantes era la misma, convencidos de que el certamen de Villaviciosa para los pequeños frutos ya era «el más importante del verano» para los productores ecológicos de toda la región. «Esta iniciativa es muy buena. Para mí es el primer año y veo que gracias a este certamen nacen cooperativas y cooperaciones entre nosotros, además de dar a conocer el producto local», señaló Isabel Rubio, dueña de la finca El Ribeiro, en Cudillero. En su caso, es experta en fabas IGP, aunque también en otros alimentos, como sus aguacates, manzanas y arandanos. Aunque estos últimos no pudo llevarlos -son de producción tardía-, sí que conquistó paladares con sus mermeladas caseras. Así, en los puestos del parque, los frutos rojos y los arándanos no eran los únicos protagonistas, sino también otros productos, como quesos, mieles, batidos y zumos. Por ejemplo, la gijonesa María García iba en camino de conseguir alguna de estas delicias antes de pararse a por unas fresas, pues «no hay nada mejor como el producto del norte», declaró.

A pocos metros, Celestino Tuero, venido en representación de la empresa Sodeavi, los paquetes de frutos rojos se vendían como caramelos. «Es que ya solo con el olor que tienen es imposible resistirse», comentó mientras acercaba una cesta de fresas frescas al público. El mercado de estos alimentos, especialmente del arándano, está mejorando «por ser muy solicitado por la gente», explicó, así que este tipo de eventos «son muy buenos».

# Perlora recupera su imagen tras una limpieza del recinto

El Ayuntamiento expresa su alivio por la reacción del Principado ante la suciedad, mientras que la asociación Río Espasa se muestra cauta

## PILAR GUTIÉRREZ

CARREÑO. La Ciudad de Vacaciones de Perlora acusaba un gran nivel de suciedad hasta hace solo unos días, con plásticos y vidrios desperdigados por el suelo. Final-



Una de las zonas del recinto de Perlora, limpia ya de basura. E. c.

mente, las zonas verdes del recinto amanecieron el viernes limpias de basura tras un gran barrido de lo servicios del Principado.

La noticia fue recogida con alegría por parte del Ayuntamiento de Carreño, desde el cual se declaró el alivio general por «reaccionar a las peticiones, aunque debería haber sido antes porque la situación es incomprensible y difícil de explicar».

Por su parte, la asociación Río Espasa quiso mostrarse cauta en cuanto a la respuesta regional dado que, según declaró la directiva, «no estamos del todo seguros que sea por la queja colectiva, sino porque ya tocaba».

Ambas entidades coinciden es que es necesaria una «ampliación del servicio de limpieza», dado que el actual no parece ser «suficiente para abarcar todo lo que supone el recinto, con dos empleados y una sola furgoneta, más aún en verano».

De ahí que, en valoración de la Corporación local, sea necesario «trabajar con antelación para planificar el mantenimiento del com-

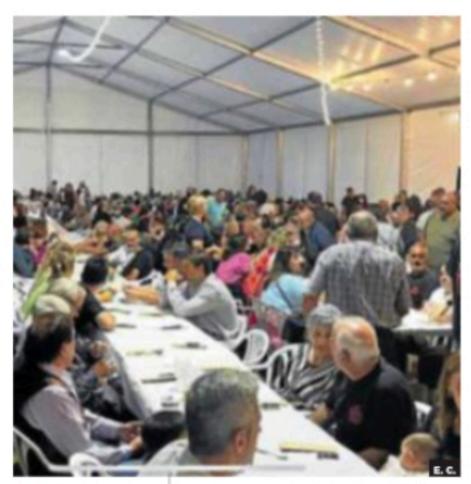

Parrillada en las fiestas de Quintes

La gran parrillada de las fiestas de Santa Ana, en Quintes, fue todo un éxito. La velada consiguió reunir a setecientos comensales, hambrientos de un buen festín antes de la música.



## Máximo flujo de aire, mínimo consumo energético

A diferencia de los ventiladores tradicionales, gracias al innovador diseño de turbina y a sus tres aspas de máxima aerodinámica, genera un flujo constante.

## Características

- Suministro de aire en retro circulante.
   Asa de transporte.
- 3 velocidades seleccionadas manualmente.
- Mínimo consumo energético:
- 35w de potencia.
- Base estable y segura.

- Motor de 45w 220-240v y 50Hz.
- Conexión a la red mediante enchufe.
- Tamaño: 21 x 21 x 30 cm.
- Certificados CE ,LVD, ROHS, ERP.



## Cupón reserva - Ventilador Smart Fan

Entrega este cupón reserva en tu punto de venta habitual con tus datos cumplimentados hasta el 6 de agosto.

| CÓDIGO DEL PUNTO DE VENTA | SELLO O FIRMA DEL PUNTO DE VEI |
|---------------------------|--------------------------------|
| NOMBRE                    |                                |
| APELLIDOS                 |                                |
| TELÉFONO                  |                                |

Suscriptores Reserva en 985 17 98 33



EL COMERCIO



El tractor atravesó la finca de Javier Fernández desde el aparcamiento de sus vehículos ganaderos prácticamente en línea recta a través de su finca e impactó con la panera. ARNALDO GARCIA

# Un padre y su hijo de 10 años fallecen tras impactar su tractor contra una panera

Por motivos que aún se investigan, el vehículo se precipitó por una finca de gran pendiente cuando Javier y Jesús regresaban de la romería de Santa Ana

#### OLGA ESTEBAN / MIRIAM SUAREZ

ARROJAS (CUDILLERO). La aldea de Arrojas, un núcleo rural a pocos kilómetros de Cudillero en la que viven una decena de familias que se conocen de toda la vida, tenía ayer el corazón encogido y roto por la muerte de Javier Fernández Martínez y de su hijo Jesús Fernández López en un accidente de tractor ocurrido la noche del viernes. «Nadie se explica esta tragedia. No lo podemos entender», lamentaban los pocos vecinos que salían ayer a la calle, muy afectados. Una tragedia que se desencadenaba al filo de las 23 horas del viernes, cuando ambos volvian a casa de la romería de Santa Ana, cita anual de reunión vecinal, con la que Javier siempre ha colaborado activamente. Era, de hecho, uno de los vecinos que se prestaban a sacar a la virgen en procesión y

este viernes no había sido menos. Junto con su vecino y amigo Severino y otros dos conocidos más, habían sacado en procesión a la Santina. Después habian disfrutado de la tarde y se habian despedido «hasta la romería del próximo año».

Fue ya por la noche, cuando Javier y el pequeno regresaban a casa, en la zona denominada Cuesta del Cesto, cuando tuvo lugar el fatal accidente. El tractor que conducía Javier se encontraba ya accediendo a la finca familiar desde el camino que les

traía de la ermita, cuando por razones que ahora está investigando la Guardia Civil, se precipitó cuesta abajo por la finca familiar, de pendiente muy pronunciada. El salió despedido. Su hijo, de 10 años, permaneció en el vehículo, que no pudo detener la marcha, recorrió la enorme cuesta, saltó el camino trasero y fue a chocar contra una panera, que, como consecuencia del golpe, se derrumbó de inmediato.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 23 horas. De inmediato se

movilizó a los efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) de los parques de Pravia

El cuerpo del niño, que falleció de inmediato, tuvo que ser excarcelado por los Bomberos. Su padre, de 45 años, fue estabilizado en el lugar de los hechos y trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias, HUCA, con traumatismos severos y, de madrugada, fallecía en quirófano.

A primera hora de la mañana

de ayer los vecinos que no se habian enterado de lo sucedido por la noche empezaban a recibir la trágica noticia. No tenían palabras, ni consuelo. «Tuvo que darle algo. Javier era una persona responsable, prudente, gran conocedor de esta zona y gran profesional. De hecho, tiene una empresa de tractores y palas», trataban en vano de buscar una explicación a lo sucedido quienes unas horas antes habían compartido con padre e hijo la celebración de Santa Ana y ayer no podían contener las lágrimas.

«Es terrible», repetían. El tractor de la tragedia, que quedó convertido en un amasijo de hierros, permanece en el lugar del suceso, bajo los escombros del hórreo, a la espera de que se autorice su retirada y se tomen las pruebas necesarias para esclarecer el suceso. A escasos metros, está la casa familiar de Javier, donde residen sus padres y abuelos del pequeño, que en la mañana de ayer fueron atendidos por el Equipo de Respuesta Inmediata de Intervención Psicosocial (ERIE) de Cruz Roja.

Cuentan quienes más que vecinos se consideran familia que Javier era tan conocido como

## Tercer accidente mortal con un tractor en lo que va de año

O. E.

GIJÓN. Hace poco más de un mes que Asturias registró la última víctima mortal por un accidente con un tractor. Fue en junio, en la localidad de La Llonga (Valdés), cuando Manuel Castro, de 93 años, sufrió un accidente con el tractor que conducía a las sie-

te menos diez de la tarde. Al parecer, habría sufrido algún tipo de indisposición o bien de accidente que le llevó a caerse desde el asiento de conducción del vehículo agricola a la calzada de la via por la que circulaba, y fue arrollado por las ruedas traseras del mismo tractor.

En marzo, Cangas del Narcea

lloró la pérdida de José Rodríguez Rodríguez, más conocido en la zona como 'Pepe Yema', también en un accidente con este tipo de vehículo. Tenia 81 años y, como Javier Martinez, se había pasado la vida rodeado de maquinaria agrícola. Con las del viernes son ya cuatro las muertes de este año.

2023 fue también un año negro para Asturias en este tipo de accidentes con tractores y vehículos agrícolas: durante ese ejercicio se registraron siete fallecidos.



El vehículo articulado que conducía Javier Fernández quedó empotrado en la panera de sus vecinos. ARNALDO GARCÍA



El conjunto de casa y panera contra el que impactó el tractor en el que se desplazaban Javier y su hijo, en una imagen previa. GOGLEMAPS



querido «de Oviñana a Pravia». Natural de la parroquia, tras casarse vivió unos años en Oviñana, donde tuvo a sus hijos, Angela y Jesús. Tras su separación, volvió a casa de sus padres, en la Cuesta del Cesto. Hacía ya tiempo que había rehecho su vida con su compañera, Andrea Lopes, con quien vivía en Armayor. Se da la circunstancia de que ella, natural de Brasil, se encontraba de viaje en su tierra natal para visitar a su familia. Ayer tuvo que emprender un inesperado y tristísimo viaje de regre-

El pequeño Jesús era, como toda la familia, uno más de la parroquia, aunque siguiera viviendo con su madre y su hermana en Oviñana. Era habitual verle «con el guelo», encantado de participar en las labores de la finca, siempre activo, «mucho más

## Dos heridos al ser arrollados por un tren en Vidiago

Un hombre y una mujer fueron arrollados con su coche poco después de las seis de la tarde de ayer por un tren de Feve en uno de los dos pasos a nivel de Vidiago, en Llanes. Fueron trasladados al hospital de Arriondas. Por otro lado, dos varones resultaron heridos en un accidente de tráfico entre dos turismos en la Nacional 634, a la altura del punto kilométrico 283, en Ribadedeva. Según informó el SAMU, ambos heridos fueron evacuados en ambulancia también al Grande Covián. Efectivos de Bomberos con base en Llanes se trasladaron con el furgón multisocorro y la autobomba urbana ligera. Los bomberos excarcelaron al conductor de uno de los automóviles e inmovilizaron al otro herido y lo extrajeron del coche.

aficionado a la maquinaria agrícola que a las maquinitas», recordaban tristes los vecinos. «Aquí era feliz». Habría heredado, posiblemente, la pasión de su padre por los vehículos agricolas, una pasión que Javier había convertido en su profesión. Empleado por cuenta ajena durante mucho tiempo, en su momento decidió pedir una excedencia y dedicarse a esto. Cuentan los vecinos de la Cuesta del Cesto que «condujo tractores antes que coches», que tenía varios vehículos, «buena maquinaria» con la que trabajaba por toda la zona.

Quienes conocían y querían a toda la familia les acompañaron por la tarde en el tanatorio de Cudillero, donde quedó instalada la capilla ardiente. Hoy tendrá lugar el funeral conjunto de padre e hijo. Será a las seis y media de la tarde, en la iglesia parroquial de San Roque de Oviñana. Acto seguido, Javier recibirá sepultura en el cementerio de Piñera. Y el cuerpo del pequeño Jesús será incinerado en el tanatorio de Funerarias del Occidente en Barcia, Valdés.

## Trágica jornada

Ha sido un trágico fin de semana para el concejo, que ha sufrido la pérdida de tres personas. Porque una horas antes que padre e hijo perdieran la vida un joven de 17 años falleció en Cudillero al morir ahogado en el río Urcin, cerca de su desembocadura en la plava de la Concha de Artedo. Se trata de un vecino del cercano pueblo de Lamuño, donde residía con su madre y su hermano desde hace un par de años.

El alcalde de Cudillero, Carlos Valle, transmitía ayer el pésame a las familias que han sufrido las terribles pérdidas y se ponía a su disposición.

# «Cinco años de Barbón y hay 166.000 asturianos bajo el umbral de la pobreza»

El presidente del PP repasa el primer año del segundo mandato de Barbón y dibuja una Asturias en declive ante las regiones vecinas

#### OCTAVIO VILLA

OVIEDO. Si el pasado fin de semana el presidente del Principado, Adrián Barbón, hacía en la sede de Presidencia del Principado un análisis optimista y positivo de lo que ha supuesto el primer año de su segundo mandato, ayer fue el presidente del PP asturiano, Alvaro Queipo, quien matizó las palabras de aquél con un resumen por consejerías, asuntos y cifras desde una óptica diametralmente opuesta, que se podría resumir en un concepto que repitió varias veces: «Los primeros cinco años de Gobierno de Barbón han sido un lustro perdido, y hoy hay 166.000 asturianos por debajo del umbral de la pobreza, más del 16% de la población. Somos una de las dos únicas comunidades autónomas en las que ha crecido la desigualdad».

## Educación

## «La red de escuelas 0-3 llega gratuita, pero no universal»

Empezó Queipo su análisis por la Educación, y reiteró «el compromiso del PP con la aprobación de la Ley de Escuelas 0-3 para crear una red autonómica y liberar a los ayuntamientos de una competencia que les era impropia». Pero dicho esto, admitió que la red «llega gratuita, pero no universal, pues se están creando plazas de forma desordenada que no se van a poner en funcionamiento por falta de demanda, mientras en Oviedo y Gijón más de 1.100 niños están en lista de espera».

## Medio rural

## «Han pagado la PAC tarde y mal, y lo del lobo sigue igual»

Al igual que los sindicatos agrarios, Queipo se queja de que «han pagado la PAC tarde y mal, no han abonado tampoco ni un euro por la enfermedad hemorrágica epizoótica ni por los incendios de abril de 2023». Además, «hablan del programa 'Incorpórate al agro', al que todavía nadie se ha sumado». Y recordó que «la fauna salvaje y en especial el lobo siguen mermando nuestra ganadería, cuando el PSOE, directamente, votaba hace unos meses en el Congreso en contra de la proposición de ley del PP para sacar el lobo del Lespre; y quiero recordar que Adriana Lastra estab a entre quienes votaron así», así como «el resto de diputados nacionales socialistas asturianos, de los que Barbón es secretario general.



Álvaro Queipo, durante su comparecencia de ayer en la sede regional del Partido Popular. o. VILLA

También habló de las medidas adoptadas para tratar de solventar el reto demográfico, en particular las ayudas puntuales a la natalidad que, por el momento, «no han solucionado nada. La demografía es el gran fracaso de los cinco años de gobierno de Adrián Barbón, indicó Queipo.

## Salu

## «Nuestra propuesta se aprobó por unanimidad en la Junta, y la siguen obviando»

Habló Queipo de que en este lustro «no han parado de incrementarse las listas de espera» y de que «se prometen 57 millones para un programa estructural, cuyas medidas se desconocen», además de que «hay que sumar el intencionado abandono de los hospitales comarcales y la red de Atención Primaria en Asturias». Ante eso, se le preguntó por cómo solucionaría el PP el problema de la sanidad en zona rural, y el presidente del PP asturiano recordó que «presentamos una proposición no de ley para establecer una serie de incentivos para los médicos en zona rural, como que cuenten más para su curriculo o ayudas a la vivienda, que en las alas es un problema. Se aprobó por unanimidad en la Junta, pero el Gobierno de Barbón sigue obviando esa decisión del Parlamento».

#### Fiscalidad

## «La gestión, rigurosidad y eficacia con los fondos europeos brillan por su ausencia»

Aludió de nuevo Queipo a la sobrecarga fiscal que sufren los asturianos respecto a otras regiones, mientras que «la gestión, rigurosidad y eficacia con los fondos europeos brillan por su ausencia. Sólo han sido capaces de ejecutar un 25%, mientras Galicia está en el 44%, Castilla y León en el 42,9%, y Cantabria, en el 34,8%». Añadió que «este Gobierno es el menos social de la historia de Asturias». con «uno de cada cuatro asturianos en riesgo de pobreza o exclusión». Además, subrayó que «casi mil asturianos dependientes fallecieron en 2023 esperando a recibir la ayuda que les hubiera correspondido, mientras que se espera más de dos años para la declaración de dependientes».

Respecto a Cultura, recordó que esta legislatura empezó sin consejería y que ésta «se creó a petición del PP, en unas 48 horas en las que Barbón modificó no se sabe cuántas veces su Gobierno. Han dado la espalda al sector cultural y abandonan el patrimonio artístico».

## Infraestructuras

## «Barbón no tiene logros y trata de apropiarse de la variante, que es de todos»

Repasó Queipo las carencias, como «la autovia del Suroccidente, que está parada, al igual que el soterramiento de Langreo, el vial de Jove, la ronda norte de Oviedo y la de Avilés. Este Gobierno tienen tan poco que ofrecer en infraestructuras que Barbón trata de apropiarse del mérito de la obra de la variante, que es de todos».

Respecto a industria, Queipo señaló que «en un año marcado por el cierre de Sekurit, tenemos la incertidumbre con Arcelor que ,como empresa electrointensiva, necesita una tarifa estable, segura y competitiva, como se aprobó en el Congreso y que el Gobierno no cumple».

# El PSOE dice que Queipo «sueña con una Asturias que resuelva sus problemas de liderazgo»

E. C

GIJÓN. El portavoz adjunto del PSOE en la Junta, Luis Ramón Fernández Huerga, respondió de inmediato a Queipo: «Hemos asistido a las ensoñaciones del señor Queipo, que sueña con un Asturias diferente a la real que resuelva sus problemas de liderazgo y una vez más hemos visto cómo es incapaz de hablar bien de esta comunidad autónoma», dijo. Contrapuso el socialista que la «Asturias de hoy con un crecimiento sólido en el que hay 18.834 personas más con trabajo y 14.452 personas menos en paro, donde se consolidan sectores como el turismo, el naval o el de defensa, donde la innovación crece, las nuevas inversiones empresariales son un goteo continuo y las inversiones públicas en procesos de descarbonización o de nuevas energías como el hidrógeno se anuncian cada semana».

Así, lamentó que Queipo prefie-

ra imaginar las Asturias que a él le vendría bien, «mientras le crece la contestación interna». «Si en Avilés ha sufrido una dolorosa derrota, en Gijón vemos al grupo y al partido discutiendo públicamente, o también vemos cómo en Oviedo o en Langreo, se alcanzan acuerdos por los gobiernos del Partido Popular con aquellos partidos que satanizan en otros ámbitos, como el autonómico, en lo que supone una evidente falta de dirección autonómica».

# Asturias es la región que menos paga por concertar plazas geriátricas

Invierte 48 euros al día. mientras que la media nacional llega a 76. Las patronales negocian con el Principado una subida mínima del 37%

#### **CHELO TUYA**

GIJÓN, Residencia en habitación doble o individual. Desayuno, comida, merienda y cena. Ayuda profesional a las actividades básicas diarias si se necesitan (levantarse, asearse, utilizar el baño, vestirse, caminar...) Compañía. Terapias y animación. Asistencia 24 horas. Todo por 48 euros al mes. Menos de 2 euros al día.

Eso es lo que aporta, ahora mismo, el Principado por concertar plazas geriátricas en la red privada. La cifra sube para las escasas plazas que han salido a concurso bajo la denominación 'psicogeriátricas', pero la realidad es que, pese a que el precio de concurso para el resto de plazas superaba los 74 euros, la guerra de tarifas para hacerse con las plazas ha bajado a 48 euros al día. Esa es la cifra que reciben los empresarios privados propietarios de las 2.013 plazas residenciales concertadas, del total de 2.064 (al incluir plazas en centro de día) que gestiona Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA), el organismo autónomo del que depende la red geriátrica pública y concertada.



Una auxiliar de geriatría conversa con algunos usuarios de una residencia para mayores. MARTA MORAS

Esos 48 euros sitúan a Asturias a la cola del país en cuanto a inversión por concierto de plazas geriátricas. La comunidad con mayor gasto en 'alquilar' plazas geriátricas a la red privada es el País Vasco. En concreto, a los empresarios de Guipúzcoa, que han firmado 117,6 euros al día. Dentro de la misma comunidad, los empresarios alaveses son la cruz de la moneda, ya que su acuerdo se queda en 76,47 euros. Los de Vizcaya rozan los 100

En el resto del país, de acuerdo al estudio realizado por el Círculo Empresarial de Atención a Personas (CEAPs), la patronal geriátrica estatal a la que pertenece la asturiana Ascege, las tarifas fluctúan, ya no solo por comunidad, sino también por el grado de dependencia del futuro usuario de la plaza. Así, en Extremadura pagan hasta 107,2 euros al día por plazas «de cuidado sanitario intenso», pero bajan de los 50 euros para la atención a personas dependientes.

#### Reunión el próximo martes

Son esas tarifas extremeñas, así como la mas baja de las de Castilla-La Mancha (financia el concierto con 57,2 y 43, euros, según el nivel de dependencia del usuario» las únicas de España que se acercan a los 48 euros que reciben los empresarios asturianos.

El resto superan los 60 euros, desde Andalucía, que solo suma 70 céntimos a esa cifra, hasta Aragón, que supera los 93 euros. La media del país se alcanza los 76 euros al dia por plaza concertada. Una cifra a la que aspiran llegar los empresarios asturianos, en plena negociación con el Prin-

Por primera vez, la Consejeria de Derechos Sociales y Bienestar ha creado un grupo de trabajo, que encabeza la propia consejera, Marta del Arco, y en el que están presentes los portavoces de todas las patronales asturianas. Tal y como adelantó EL COMER-CIO, sobre la mesa cambiar la actual relación público-privada basada en concursos públicos, por un acuerdo marco, como el que ya está en vigor para las plazas de infancia o de discapacidad.

Para los empresarios, el acuerdo marco supone «garantizar un precio público» y evitar «la su-

#### LA COMPARATIVA

▶ Pais Vasco. 117,6 euros al día por plaza reciben los geriátricos de Guipúzcoa por concertar. Los de Vizcaya, 99,34 y los alaveses, 76,47.

Extremadura, 107,2 euros al día para las plazas con asistencia sanitaria intensa. El resto de precios van desde 60,3 a 41,7, según grado de atención.

Aragón. 97,3 euros al día para casos de alteración de la conducta. 63 para el resto,

Navarra. 83,11 euros al día.

Madrid. 75 euros al día.

▶ C. Valenciana. Entre 74,7 y 71 euros al día.

▶ Baleares, 74,18 y 70 euros al día, según grado de atención.

► Cataluña. 72 euros al día.

La Rioja. 71,5 euros al día.

Castilla y León. 70,28 euros

► Cantabria. 67,3 euros al día.

Canarias. 67,1 y 59,8 euros al día, según nivel de asistencia.

Murcia. 65.8 euros al día.

▶ Galicia, 62,5 euros al día.

► Andalucía, 60,7 euros al día.

► Castilla-La Mancha. Entre 57,2 y 43,7 euros al día, según nivel de dependencia.

Asturias. 48 euros al día.

basta de tarifas», como ocurre con los concursos de concierto.

La próxima cita será 30 de julio y los empresarios intentan. como mínimo, incrementar un 37% el precio actual, para llegar a los 76 euros por plaza y dia. Desde la Administración se asegura que «se está trabajando intensamente tanto en la situación de los conciertos como en escuchar a la parte de las residencias respecto a sus demandas para poder tenerlas en cuenta».

## Bienestar y las cámaras preparan la prórroga del Laboratorio Cecoec

## **CHELO TUYA**

GIJÓN. Ha cumplido ya dos años y aunque no ha conseguido que su complicado nombre se haya popularizado, está a punto de ser prorrogado. El Laboratorio para la creación del Centro de Competencia para la Economía del Cuidado de Larga Duración y el En-

vejecimiento Activo, el Laboratorio Cecoec fue el primer gran acuerdo público-privado firmado por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Lo hizo en 2020 la entonces consejera, Melania Álvarez, con los presidentes de las tres cámaras de Comercio de la región: Félix Baragaño (Gijón), Carlos Paniceres (Oviedo) y Daniel González (Avilés). Fue este último el que ha hecho de portavoz de los tres para anunciar que «estamos muy satisfechos del primer convenio, que concluye ahora, en 2024» y que ya trabajan, junto a la consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco, «en sentar las bases para el próximo convenio», que permitirá al Laboratorio Cecoec seguir con su andadura.

«Lo haremos, seguramente, en el marco de la Feria», en relación a la cita internacional que cada año se celebra en el recinto ferial

gijonės Luis Adaro. La Fidma que, este año, se desarrollará del 2 al 18 de agosto».

## Balance positivo

Al igual que las cámaras, para la Consejería de Derechos y Bienestear social el balance de este primer convenio del Laboratorio Cecoec «es muy positivo. La colaboración público-privada entre la consejería y las cámaras ha sido un éxito», aseguró la titular de la consejería, Marta del Arco.

Por ese motivo, ella también es favorable «a que continuemos con el Laboratorio Cecoec», que se dotó de dos millones procedentes de fondos Next Generation.

Entre las ventajas de estos dos años de trabajo, Del Arco destaca «casos concretos, como la banda creada por jóvenes emprendedores: se pone en el colchón y detecta si el usuario tiene problemas durante el sueño» y, en general, «que sea transgeneracional, que jóvenes diseñen herramientas útiles para mayores». La consejera aplaudió, también, «la formación en el nuevo modelo de cuidado de larga duración».

Domingo 28.07.24 EL COMERCIO



Sala de espera de Dermatología, en el edificio de consultas externas del HUCA. PABLO LORENZANA

# La lista de espera en Dermatología se triplica: 22.607 consultas pendientes

Es la especialidad con más presión asistencial y mayor demora, algo que los sindicatos atribuyen a «la fuga de especialistas hacia la sanidad privada»

MIRIAM SUÁREZ



GIJÓN. La sanidad asturiana tiene 110.156 pacientes a la espera de una primera consulta con el especialista. Eso significa que un diez por ciento de la población -algo más- está pendiente de recibir atención especializada, lo que supone una mejoría con respecto al primer trimestre de este año, pero está muy lejos de la situación existente antes de que el coronavirus hiciese saltar las costuras del sistema sanitario. Tan lejos que, aun cuando la Consejería de Salud ha puesto en marcha un plan estructural contra las listas de espera, las consultas externas de los hospitales acumulan casi el doble de citas pendientes que en los meses previos a la pandemia, hace cinco

Y de todas las especialidades, Dermatología es la que se ha resentido en mayor medida, con un crecimiento imparable de su lista de espera que, hoy por hoy, es la más abultada de la cartera de servicios de la sanidad pública asturiana. La cifra llama la atención en la tabla que recoge los datos relativos al mes de junio y que la Consejería de Salud hacía públicos esta misma semana; tanto por el número de personas afectadas como por el tiempo que esperan por una primera consulta con los dermatólogos de la red pública.

Actualmente, según los últimos datos facilitados por la Administración autonómica, los servicios de Dermatología acumulan una lista de espera de 22.607 pacientes, lo que representa una quinta parte de todas las consultas externas que están pendientes de atender y triplica las cifras registradas en junio de 2019. Unas cifras que se dispararon a partir de septiembre del año pa-

Pero que los pacientes en espera hayan pasado de 7.156 a más de 22.000 no es lo único reseñable en una especialidad cada vez más necesitada de profesionales. También el tiempo de espera, que es de 144 días frente a los 55 de hace cinco años. La demora media en las consultas externas del Servicio de Salud del Principado (Sespa) -teniendo en cuenta todas las especialidadesse sitúa en torno a los 93 días y Dermatología se ha convertido en la especialidad donde los pacientes esperan más por una primera consulta.

¿El porqué? Desde los sindicatos sanitarios apuntan como factor principal que «nos estamos quedando sin dermatólogos». No se debe tanto al número de plazas MIR ofertadas en los servi-

Traumatología y Oftalmología son los otros dos servicios que tienen más pacientes esperando por una primera cita

cios de Dermatologia, que también, como de «la fuga de profesionales que se está produciendo hacia la sanidad privada». Según las organizaciones sindicales, «las clínicas se los rifan y les ofrecen mejores condiciones», por no hablar de que «ésta es una especialidad en la que te puedes establecer por cuenta propia sin que se requiera una gran inversión en aparatología».

Esta situación reaviva el debate sobre el régimen de exclusividad que el Sespa aplica a sus facultativos. El Principado es, a día de hoy, la comunidad autónoma que más penaliza a los facultativos que deciden compatibilizar la sanidad pública y la actividad privada: dejan de recibir unos 1.000 euros mensuales. El asunto trae cola y, por primera vez, la Consejería de Salud está abierta a reducir esa merma salarial, aunque no ha concretado todavia ni en qué términos y hasta qué punto. «Tienen que tener en cuenta que los profesionales que se van ya no vuelven a la sanidad pública», advierten los propios médi-

Junto a Dermatologia, hay otros dos servicios que destacan por su larga lista de espera. Se trata de Oftalmología y Traumatología, que soportan una gran presión asistencial, fundamentalmente porque son especialidades muy vinculadas con el envejecimiento de la población, un indicador en el que Asturias encabeza el ránking nacional. Suman entre las dos 37.817 consultas pendientes, un 48% más que antes de la pandemia del coronavirus. Por tanto, dermatólogos, oftalmólogos y traumatólogos concentran más de la mitad de los pacientes que actualmente se encuentran a la espera de una primera cita con atención especializada.

## La situación en los quirófanos

La situación en los quirófanos, sin embargo, empieza a despejarse, después de que la sanidad asturiana tocase techo con una lista de espera histórica en cirugías. Ante los últimos datos recabados, el Sespa pone el acento en que «cerramos el primer semestre con 1.047 personas menos pendientes de una operación que al inicio del año». También incide en que «han disminuido especialmente los pacientes que

## El sindicato sanitario Sicepa-Usipa pide que se haga una auditoría

A la hora de valorar los últimos datos, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) pone el foco que, en el mes de junio, «logramos reducir la lista de espera quirúrgica por noveno mes consecutivo». Y las cifras, en crudo, avalan ese diagnóstico. Pero los sindicatos sanitarios sostienen que hay que po-

nerlas en contexto para mostrar la realidad de la situación. «Hubo mejoría, si. Pero es que partimos de una lista de espera desastrosa», matizan desde el Sindicato Médico Profesional de Asturias (Simpa).

Es más, organizaciones sindicales como Sicepa-Usipa llegan incluso a asegurar que «no nos creemos los datos» que la Consejería de Salud publica periódicamente sobre las listas de espera, tanto quirúrgica como de consultas o pruebas diagnósticas. «Las cifras están maquilladas», asevera el sindicato.

Hasta tal punto están convencidos los responsables de Sicepa-Usipa de que los datos publicados no se corresponden con la realidad de la sanidad pública asturiana que reclaman una auditoría de las entradas y salidas de la lista de espera. Consideran que, especialmente las salidas, «no responden a protocolos estric-

#### LAS CIFRAS

## 110.156

Son los pacientes que, a 30 de junio, esperan por una primera consulta con Atención Especializada

22.607

Son las consultas que tiene pendientes Dermatología, con un tiempo medio de demora de 144 días

19.165

Consultas pendientes en Traumatología, segundo servicio con mayor presión asistencial

18.652

Pacientes a la espera de una primera cita con Oftalmología, que también presenta una elevada demanda

Son los días que un paciente asturiano espera de media para una primera consulta con el especialista

23.428

Número de cirugías pendientes a 30 de junio, noveno mes consecutivo en el que descendió la lista de epsera quirúrgica

acumulaban más de seis meses de espera, que han pasado de 3.289 a 1.511».

Esta mejoria coincide con las últimas medidas adoptadas por la Consejería de Salud, que forman parte de un plan estructural contra las listas de espera basado fundamentalmente los llamados programas especiales, que implican bonificar salarialmente a los facultativos que alargan su jornada ordinaria para operar en horario de tarde. Complemento que en este ejercicio 2024 han decidido extender a otras categorías relacionadas con la actividad quirúrgica.

Eso ha supuesto un incremento de actividad que se ha traducido en el mes de junio en 5.192 intervenciones realizadas, «la segunda cantidad más alta de los últimos siete años», asegura el Sespa. La nueva estrategia de la consejeria conlleva también una programación de las cirugias que da prioridad a quienes sufren una patología incapacitante y a los pacientes que llevan más tiempo esperando.

a novedad política del verano es la rutilante reaparición de Adriana Lastra en la politica asturiana desde la plataforma de la Delegación del Gobierno, Comenzó enviando un recado a Vox, al advertirle de que la representante del Gobierno central en la región no va a tener ninguna conversación, ni pública ni privada, con los dirigentes del tercer partido español y asturiano. Sólo PSOE y PP tienen mayor representación en el Congreso de los Diputados y en la Junta General del Principado que la formación de Santiago Abascal.

#### Extemporáneo

No habíamos aún digerido el primer mensaje, cuando aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, Adriana Lastra lanzó un ataque extemporáneo al arzobispo, Jesús Sanz Montes, por la homilía leída diez meses antes en Covadonga, acusándole de pronunciar «un discurso despectivo, de confrontación, y profundamente político y ultraderechista». Ahí ya ponia Lastra las cartas sobre la mesa. La tercera vez que saltó a la palestra fue para criticar al PP por no aprobar el techo de gasto propuesto por el Gobierno en el Congreso de los Diputados. Exigió al PP asturiano explicaciones por haber recortado en 156 millones la capacidad de gasto del Principado. La vicepresidenta del Gobierno regional, Gimena Llamedo, hizo una declaración en el mismo

Adriana Lastra asumió el cargo el 19 de julio y en sólo cinco días puso patas arriba el tablero de la política regional. A lo largo de la etapa autonómica tuvimos distintos delegados del Gobierno, con diferentes formas de ejercer la representación del Estado en el territorio, pero ninguno tuvo tanta prisa por marcar la agenda política regional. La particularidad de la delegada estriba en que llegó al puesto con un plan ya diseñado y, por lo que se ve, con la firme voluntad de llevarlo a cabo.

## Antagonismo

El objetivo estratégico es acrecentar el antagonismo, PSOE-PP. Una vez tomada la iniciativa, solo hace falta que le replique la derecha para que el debate asturiano bascule desde las desvaídas preguntas y respuestas de las sesiones parlamentarias de los miércoles, en la Junta General del Principado, al intercambio de reproches entre la delegada del Gobierno y los dirigentes de la oposición.

La estrategia de Lastra no es fruto del capricho ni de la improvisación. Busca alinearse milimétricamente con la politica de Pedro Sánchez, que él mismo expuso en la sesión de

# El plan de Lastra

Nunca un delegado del Gobierno en Asturias tuvo tanta prisa por marcar la agenda política de la región

> AL GRANO **JUAN NEIRA**





investidura del pasado 16 de noviembre. Seguí ese largo debate, sin perderme una intervención, y fue la primera vez en que lo más interesante de la sesión no estuvo en el cuerpo a cuerpo entre el candidato a presidir el Gobierno y el líder de la oposición, sino en la exposición inicial de Sánchez, donde ya dejó claro que había dos bandos irreconciliables en la política española y por esa razón iba a construir un muro.

Adriana Lastra, al elegir esa estrategia, hace borrón y cuenta nueva de los desencuentros habidos cuando fue apartada de la Vicesecretaria General del PSOE, tras haber perdido con anterioridad la portavocía parlamentaria. Una actitud inteli-

El Gobierno sale ganando al tener una delegada de perfil político más alto que su antecesora en el cargo. Por cierto, me sigue llamando poderosamente la atención el interés de la cúpula socialista regional por sostener un relato embellecido de los ceses políticos. Ocurrió cuando apartaron a Melania Álvarez de la Consejeria de Derechos Sociales y Bienestar; también con Delia Losa, que recibió con pesar el descabalgamiento

del cargo (como bien se sabe en esta casa), aunque lo presentaron como una decisión voluntaria de carácter estrictamente personal. Y, en fin, en su día propalaron la versión de una oferta de ministerio a Adriana Lastra. No entiendo tanta fantasía cuando no hay nada que ocultar. Los ceses no sólo son legitimos, sino que resultan inherentes a la dinámica politica. No son prueba de debilidad, sino de normalidad.

Vuelvo sobre el asunto de este artículo. El discurso de Adriana Lastra no se mimetiza con la línea política del Gobierno asturiano. No digo que entren en contradicción el Principado y la delegada, pero hablan con distintos registros. Es impensable que Adrián Barbón, sin haber ocurrido nada nuevo, amenazara al arzobispo con denunciarlo ante el nuncio. Sin embargo, el emplazamiento de Lastra a Sanz Montes condiciona la decisión del presidente

Es impensable que Barbón amenazara al arzobispo con denunciarlo al nuncio

del Principado ante la ceremonia religiosa del 8 de septiembre en Covadonga.

## Referencial

Pongo este ejemplo porque sirve para ilustrar la influencia de la estrategia de Adriana Lastra en la politica socialista asturiana. En un contexto de polarización creciente, la línea dominante en el PSOE será la inspirada por la delegada del Gobierno. Es probable que arrastre al Principado, ya que la moderación no vende en un escenario de enfrentamiento. Lastra ya ha logrado el primer triunfo al recuperar el protagonismo en la politica asturiana. Como el Gobierno de coalición tiene una escasa propensión a hacer política (ejemplo: el Principado anunció como primer 'hito', en su agenda, la reunión de la comisión de seguimiento del pacto con IU, el 20 de agosto; si eso es un hito, apaga y vámonos), el discurso ideológico, de combate, de Lastra tiene todos los visos de convertirse en referencial para la izquierda. No habrá tregua ni pactos.

Se intuye una curiosa bicefalia socialista, como fórmula de transición hasta la parte final del mandato.

# «La Inteligencia Artificial mejorará las cosas, no va a acabar con la humanidad»

## Antonio Bahamonde

Director de la Cátedra de Inteligencia Artificial aplicada a las Ciencias de la Tierra y del Mar

La nueva cátedra Satec pone en marcha un pionero proyecto de control del cultivo de algodón en Angola

#### OLGA ESTEBAN

GIJÓN. Hablaba de la Inteligencia Artificial cuando pocos lo hacían. O, al menos, muchos menos de los que lo hacen, lo hacemos, hoy. Catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo, investigador en el Aprendizaje Automático, ha ocupado distintos puestos de gestión. Antonio Bahamonde (Gijón, 1957), director del Centro de Inteligencia Artificial de la institución académica asturiana, Premio Nacional de Informática en 2021, dirige ahora también la cátedra de la Universidad y SATEC para el impulso de la inteligencia artificial aplicada a las ciencias de la tierra y del mar.

## –¿Cómo surge esta cátedra?

 En una convocatoria estatal de la Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia. Tengo vinculación con el presidente de Satec, multinacional asturiana, y estuvimos viendo qué podíamos hacer. Entre sus planes está un importante proyecto de desarrollo de agricultura ecológica con el cultivo de algodón en Angola, una propuesta muy exótica...

## Empecemos primero por lo general. Hablamos mucho de Inteligencia Artificial, pero ¿todo lo que denominamos así lo es?

-Nada lo es y todo lo es. La IA trata de optimizar los procesos, hacerlos mejores.

## -¿De qué se trata el proyecto de

 Hay una plantación de algodón de 100.000 hectáreas, bastante más grande que el mayor concejo de Asturias, Cangas del Narcea. El proceso es conocido: se planta la semilla, se espera unos meses, debe crecer armoniosamente, no debe crecer donde no debe y no deben aparecer hierbas que impidan su crecimiento. Vigilar todo eso, en un área tan grande, es complicado. En una plantación tan enorme, lo ideal es verla desde el aire y de una manera mecánica, mediante un proceso inteligente que sea capaz de verlo y detectar zonas de crecimiento anómalo. La palabra anomalía es clave.

## –¿Cómo se analizan las imáge-

 Las imágenes de satélite nos permiten ver grandes extensiones de terreno desde cualquier lugar del mundo, podemos analizarlas desde un ordenador en Gijón o en Sie-



Antonio Bahamonde sale a la azotea de la sede de EL COMERCIO en Gijón. JOSÉ SIMAL

ro. Además, se recoge más información a través de sensores: humedad, temperatura, viento... Vamos a llevar a cabo esta experiencia en Sevilla también, que servirá de banco de pruebas para An-

## Y cuando ya se tengan los datos, ¿para qué vale el análisis?

-La idea es hacer un manual que sirva de guía para cultivar, algo muy importante alli, donde no tienen mucha experiencia. Angola dejó de ser un país algodonero debido a las guerras civiles. La idea de Satec es que puedan tener un manual en el móvil muy práctico y estamos pensando en incorporar algún sistema de conversación.

## -Entiendo que esto puede ser un primer paso y que estos sistemas se podrían usar en Asturias.

-Estamos adaptando los sistemas al tipo de situación de Angola pero, con otro tipo de técnica, se podría aplicar a otro cultivo y territorio. La idea es esa, sí, poder ir más allá.

### –¿Y en otros sectores? Satec tiene interés en extenderlo a la pesca. En Angola hay bancos de pesca muy importantes, pero la explotación no está articulada.

–¿Qué papel juega la Universi-

## dad de Oviedo?

-Como profesor de Ingeniería de Datos, tengo como objetivo personal, y entiendo que también la propia Universidad, promocionar aún más este grado. Para acabar de formarse, los estudiantes deben tener no solo buenas clases en las aulas, sino también trabajar en proyectos interesantes y poder especializarse los últimos años antes de salir al mundo laboral. En la Universidad cada vez hay más grupos de investigación, se habla más de la IA y es muy positivo. Pero igual que no es lo mismo hablar de fútbol que meter goles, una cosa es el dinero disponible para hablar de la IA y otra, el dinero para construir

## Acompañar el día a día

-¿Serán infinitas las aplicaciones de la Inteligencia Artificial? Usted ha dicho que va a condicionar nuestra vida.

 La palabra que más me gusta usar es 'acompañar'. Nos va a acompañar en nuestro día a día.

#### -¿No lo hace ya?

 Cada vez que abrimos el móvil, en la mayor parte de las aplicaciones. Aunque va evolucionando en el tiempo y lo que hace diez años nos parecía inteligente quizás no lo sea. La cuestión es que cuando estamos habituados a algo, nos parece normal. Por eso, nos parece normal que una aplicación nos gane una partida de ajedrez.

#### -Es que los escolares usan ChatGPT ya en el colegio.

-Es algo imparable. Las empresas más importantes del mundo en valor bursátil están casi todas vinculadas a la inteligencia artificial, a los potenciadores inteligentes. NVIDIA, número uno en el ranking de valor bursátil, vende los chips con los que se hace la Inteligencia Artificial. Y todas las empresas grandes están posicionándose.

## -¿También lo hace Asturias?

-Mi labor como catedrático de IA es procurar que las nuevas generaciones salgan lo mejor preparadas posible. Y estar a disposición de todo tipo de empresas, como Satec, o del Principado, para colaborar y hacer grandes cosas. Hay potencial humano para hacer grandes cosas. Y eso es lo más importante. Así conseguiremos hacer mejores los procesos que ya se están haciendo. Por ejemplo, saber qué tipo de personas van a venir a ver una atracción turística, poder conversar en otros idiomas, tener información para tomar mejores decisiones... Pero no pretendemos acabar con la hu-

## -A veces parece que se dibuja un escenario en el que gobiernan las máquinas.

–Las máquinas ya nos gobiernan: el ascensor nos lleva al tercer piso porque le damos a un botón. Y a nadie se le ocurre ir de Gijón a Oviedo corriendo, tenemos máquinas que nos llevan. Que nos ayudan. Sería absurdo negar la

## MÁQUINAS

«Estamos tan habituados que ya nos parece normal que una aplicación nos gane al ajedrez» AYUDA

«Las máquinas ya nos gobiernan: el ascensor nos lleva al tercer piso y el coche, a Oviedo»

## PEGADOS A LA TIERRA

PODOLOGÍA F. DÍAZ (VILLA DE COLUNGA, COLUNGA, 1.167 HABITANTES)

# «Si no hay ciertos servicios en el pueblo, la gente se queda en las ciudades»

Podología para todos. Lucía Fernández quiso acercar sus servicios a los vecinos de Colunga y abrió su clínica el pasado noviembre, con repertorio de terapias tan amplio como en la ciudad

MARÍA JARDÓN



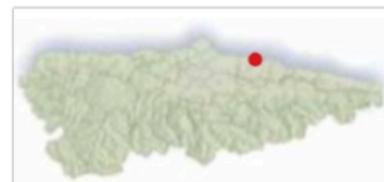

ucía Fernández lo tiene claro, «si no apostamos por los pueblos se mueren». Este fue uno de los principales motivos que la llevó a «lanzarse a la piscina» y poner en marcha Podología F. Díaz en Colunga, a principios de noviembre del año pasado.

Esta joven ovetense veraneó toda su vida en Lastres, «En cuanto daban las vacaciones teníamos las maletas en la puerta», recuerda. «Nos veníamos aqui los tres meses de verano, hasta que empezábamos al colegio otra vez», algo que siempre la ha tenido muy unida a la zona.

Cuando terminó la carrera en Oviedo empezó un trabajo a media jornada y se fue dando cuenta de que la gente se interesaba por su profesión porque «aquí no había nada de podología, a todo el que preguntaba me decía que tenia que ir a la Villa, a Ribadesella, a Llanes o incluso a Oviedo», apunta. Eso fue lo que la acabó de animar para poner en marcha su propio negocio. La idea empezó a surgir en ella con veintidós años, algo que jugó a su favor, ya que pensó, «soy joven, tengo tiempo si me equivoco a recuperarme de sobra».

Lo más dificil del comienzo fue sin duda «el año y siete meses que tuve que esperar entre obras y permisos, eso fue una auténtica montaña rusa», lamenta. Sin embargo, destaca que la acogida de los vecinos fue muy buena a pesar de que es una profesión muy desconocida, «estoy dando a conocer la profesión, porque tienen en la cabeza que eres el callista de hace muchos años», explica. En su caso, además de los servicios de podología básica, lo que



Lucía Fernández en su clínica colunguesa, Podología F. Díaz, con diagramas de la estructura ósea de los pies tras ella. MARÍA JARDÓN

liza plantillas, estudios de pisada, alteraciones de la marcha, está especializada en niños y también puede realizar cirugias. «No se haría aquí, pero tenemos los hospitales privados que nos dan esa opción», aclara.

Por el momento, la mayoría de sus clientes son de Colunga, aunque también tiene alguno de Lastres o Ribadesella y, durante los meses de verano, nota mucho la gente que tiene segundas residencias en la zona. «Tengo algún niño, gente joven y deportistas, pero el

se conoce como quiropodia, rea- grueso de mis clientes es gente ciudades», reflexiona. mayor», señala, algo que no es de extrañar al ser un sitio que «estaba yendo a menos, es una población muy envejecida», lamenta.

Desde el punto de vista de Fernández, su clínica de podología es «un servicio más», algo que es muy importante en localidades como Colunga. El confinamiento y la covid «hicieron que se valorara tener una casa en un pueblo, muchos prefieren vivir aqui que en un piso y ahora que está la gente volviendo al pueblo, si no hay ciertos servicios, se quedan en las

Desde que abrió las puertas de la podología vive en Lastres con su abuela, pues «me aporta mucha calma y tranquilidad levantarme y ver el mar», resalta. Para ella son muchas las ventajas que tiene la vida rural, entre ellas que todo el mundo te conozca y sepa quien eres, «mi abuelo era médico en Colunga, Lastres y Caravia, así que para mucha gente soy la nieta de Don Faustino, el médi-

Cree que para que más gente se anime a emprender en el entorno rural harían falta más ayudas: «No es que te pongan impedimentos, pero tampoco lo facilitan». Y destaca que sería necesario «acortar tiempos y apoyar a la gente joven que quiera emprender». Ella lo ha conseguido y ahora toca estabilizarse y darse a conocer, «asentar bien esto, que funcione», indica. Cuando lo consiga ya tiene en mente un nuevo sueño por cumplir: «Es una zona en la que se hacen muchas carreras de montaña, me gustaria ir colaborando con ellos poco a poco y hacerme un hueco», concluye.

Pegados a la Tierra está patrocinado por









Consigue con EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS en exclusiva

# CORÍN TELLADO

MILAGRO EN EL CAMINO



LA VOZ DE AVILÉS
CONTANDO AVILÉS DESDE 1908

**EL COMERCIO** 







REVERENDO SEÑOR

## Don José Ramón García de la Riva

falleció en Oviedo, el día 27 de julio de 2024, a los 97 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

La familia Nazarena siente tan grande pérdida; en los brazos de María descansa el alma de su Hijo predilecto y muy amado.

Sus sobrinos en el dolor, piden de igual manera una oración por su alma.

Funeral de cuerpo presente en la Residencia Sagrada Familia, Gijón, a las DOCE de la mañana de HOY DOMINGO, día 28, y a continuación su traslado al cementerio parroquial de Deva, donde recibirá cristiana sepultura.

Capilla ardiente: Residencia Sagrada Familia, Camino del Bosque 183, Infanzón, Gijón. Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria Gijonesa 985 34 17 20. Tanatorio Cabueñes 985 13 40 80. Tanatorio Jove 985 30 00 12. www.funerariagijonesa.com



LA SEÑORA

## Doña Amparo Pulido Murillo

falleció en Gijón, el día 27 de julio de 2024, a los 76 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Su esposo, Joaquín Alegre Ordieres; hijos: José Joaquín y María del Mar Alegre Pulido; hermanas: Ascensión, Adela e Isabel Pulido Murillo; hermana política, Purificación Alegre Ordieres; sobrinos,

RUEGAN una oración por su alma. Celebración de la Palabra de cuerpo presente en la capilla del Tanatorio Gijón-Cabueñes, a las SEIS de la tarde de HOY DOMINGO, día 28, y a continuación sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio.

Capilla ardiente: Tanatorio Gijón-Cabueñes, sala 2. Teléfono 984 15 70 02.

Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria Gijonesa 985 34 17 20. Tanatorio Cabueñes 985 13 40 80. Tanatorio Jove 985 30 00 12. www.funerariagijonesa.com



## Doña María Teresa García García

falleció en Gijón, el día 27 de julio de 2024, a los 104 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.-D. E. P.

Su hija, Maite Gómez García; hijo político, Bernardino Canal Rodríguez; nietos: Alejandro, Inés y Laura Canal Gómez; nietos políticos: Alfonso Alvarez, Alejandro Rubio y Raúl Nosti; bisnietos: Alfonso Canal Álvarez; Claudia y Carmen Rubio Canal; sobrinos, y demás familia,

RUEGAN una oración por su alma y les comunican que sus restos mortales serán incinerados en el Tanatorio Gijón-Cabueñes, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde de HOY DOMINGO, día 28. El funeral por su eterno descanso se oficiará en la iglesia parroquial de San Juan XXIII, Viesques, a las CINCO de la tarde de MANANA LUNES, día 29.

Capilla ardiente: Tanatorio Gijón-Cabueñes, sala 5. Teléfono 984 15 70 05.

Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria Gijonesa 985 34 17 20. Tanatorio Cabuelies 985 13 40 80. Tanatorio Jove 985 30 00 12, www.funerariagijonesa.com



**LA SEÑORA** 

## Doña Lucila Martínez García

(Viuda de Felipe Álvarez Álvarez)

falleció en Gijón, el día 27 de julio de 2024, a los 80 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica.-D. E. P.

Sus hijos: Conchita e Ismael Álvarez Martínez; hijo político, Jorge Cordero Pérez; nieto, Javier Álvarez; hermanos: María Luisa, Angelita, Luis y Belarmino Martínez; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia,

RUEGAN una oración por su alma. Celebración de la Palabra de cuerpo presente en la capilla del Tanatorio Gijón-Cabuenes, a las SIETE de la tarde de HOY DOMINGO, día 28, y a continuación sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio.

Capilla ardiente: Tanatorio Gijón-Cabueñes, sala 7. Teléfono 984 15 70 07. Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria Gijonesa 985 34 17 20. Tanatorio Cabueñes 985 13 40 80. Tanatorio Jove 985 30 00 12. www.funerariagijonesa.com

LASEÑORA

## **Doña María Dolores** Oca Rubio

('Mari', viuda de Manolín)

falleció en Gijón, el día 27 de julio de 2024, a los 87 años de edad D. E. P.

SUS HIJOS, NIETOS Y DEMÁS FAMILIA,

LES COMUNICAN que la Conferencia Biblica se celebrará en la capilla del Tanatorio Gijón-Cabueñes, a las CINCO de la tarde de HOY DOMINGO, día 28, y a continuación sus restos mortales serán incinerados en el mismo

Capilla ardiente: Tanatorio Gijón-Cabueñes, sala 10. Teléfono 984 15 70 10. Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria Gijonesa 985 34 17 20. Tanatorio Cabueñes 985 13 40 80. Tanatorio Jove 985 30 00 12. www.funerariagljonesa.com



## Don Luciano Miravalles Costales

falleció en Gijón, el día 27 de julio de 2024, a los 71 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus hermanos Teresa, Carmina, Encarna, Fefa, Conchita, Valiente, Mari, José Luis (2), Rosendo (2) y Leonor (2) Miravalles Costales; hermanos políticos: Luis (3), Falo (3), Constante, José Luis, Manolo, Tina, Jesús (3), Mariluz y Manolo (3); sobrina, Marte; demás sobrinos y familia,

RUEGAN una oración por su alma. Celebración de la Palabra de cuerpo presente en la capilla del Tanatorio Gijón-Cabueñes, a la UNA de la tarde de HOY DOMINGO, día 28, y a continuación sus restos mortales serán incinerados en el mismo tanatorio.

Capilla ardiente: Tanatorio Gijón-Cabueñes, sala 13. Teléfono 984 15 70 13. Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria Gijonesa 985 34 17 20. Tanatorio Cabueñes 985 13 40 80. Tanatorio Jove 985 30 00 12, www.funerariaglionesa.com



## Don Ramón Martín Aguilar

falleció en Gijón, el día 27 de julio de 2024, a los 97 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus hijas: María Belén y Montserrat Martin Llaneza; hijo político, Antonio Bustelo Prieto; nieta, Vanesa Martin Llaneza y Jávier Bustelo Llaneza; bisnieta, Lucía Martin y demás familia, RUEGAN una oración por su alma. Celebración de la Palabra de cuerpo

presente en la capilla del Tanatorio Gijón-Cabueñes, a las DOCE de la mañana de MAÑANA LUNES, día 29, y a continuación su traslado al cementerio de Ceares, donde recibirá cristiana sepultura. Capilla ardiente: Tanatorio Gijón-Cabueñes, sala 6. Teléfono 984 15 70 06. Esquelas y pésames: www.esquelasdeasturias.com

Funeraria Gijonesa 985 34 17 20. Tanatorio Cabueñes 985 13 40 80. Tanatorio Jove 985 30 00 12, www.funerariagijonesa.com









365 sii on 🕓 24 hricus



Humio inintercompide



Eventue, regular y concernias Reportationer sleade 1903 Karangee todayd ufer

Tanatorio Jove Gijón







(f) (m) (m) (m)

























El expresident Puigdemont se abanica en el acto con la militancia celebrado ayer en Els Banys i Palaldà, Francia, a una veintena de kilómetros de la frontera con Cataluña. EFE

# Puigdemont intimida a ERC con su vuelta y exige a Sánchez que impida su detención

Confirma que regresará a modo de boicot de la posible investidura de Illa y advierte de que su arresto sería «un golpe de Estado»

## CRISTIAN REINO

BARCELONA. El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont está dispuesto a morir matando. El líder de Junts confirmó ayer que regresará para la investidura, la última bala que le queda para intentar reventar el posible acuerdo entre el PSC y ERC para elegir al frente de la Generalitat a Salvador Illa, a su juicio «la versión más españolista» de los socialistas catala-

Hacia semanas que Junts alimentaba el retorno del expresidente, que rompió su silencio para ratificar que volverá si hay pleno de investidura «caiga quien caiga». Es decir, amenaza con dinamitar el pacto que negocian socialistas y republicanos, amaga con tumbar al Gobierno de España y da por asumido que puede ser detenido. Se mostró desafiante, al exigir a

Sánchez y al fiscal general del Estado que eviten su detención «ilegal y arbitraria».

En plenas negociaciones entre los socialistas y republicanos, que podrían cerrar un acuerdo en los contados días que restan de julio, según el plazo que fijó ERC, Puigdemont desplegó sus cartas en un acto en Francia a una veintena de kilómetros de la frontera. Cargó toda la presión sobre ERC, que está por ver si se atreve a investir a Illa con el expresidente encarcelado por los que llama golpistas de la «toga y la puñeta» y a los que comparó con quienes en 1981 dieron un golpe con «tricornio y metralleta». Y cargó toda la presión también sobre las bases de ERC, que tendrán la última palabra en la decisión sobre el eventual acuerdo.

Puigdemont llamó a los suyos a «rearmarse» y «removilizarse». Su entrada en prisión y en un clima de activación política y emocional puede influir en la consulta que Esquerra celebrará entre sus bases si media un pacto basado en avances en la soberanía fiscal. Puede hacer temblar el pulso a algún diputado republicano ante la perspec-

tiva de apretar el botón del escaño para investir a Illa. Puede condicionar a la dirección de ERC, que intenta marcar perfil propio, pero no puede abstraerse de las llamadas a la unidad que le llegan del movimiento independentista. Y, en cuarto lugar, puede conminar al presidente del Parlament, Josep Rull,

## LAS CLAVES

MENSAJE IMPLÍCITO

Con su compromiso de regresar, el expresident busca tensar las costuras de las bases de Esquerra

LA ÚLTIMA BAZA

Su objetivo es forzar el adelanto electoral y convertir su detención en el primer acto de campaña

POSTURA FIRME

«No podemos ceder a la rebelión. Mi obligación es estar en el Parlament si hay pleno de investidura» de Junts, a intentar suspender el pleno de investidura. La estrategia de Puigdemont pasa por intentar hacer descarrilar la investidura y convertir su detención en el primer acto de campaña de las próximas elecciones, que ya prometió que hará desde Cataluña aunque la decisión no es de él, sino del Supre-

## Baño de masas

En el acto para celebrar el cuarto aniversario de Junts, el lider nacionalista se dio un baño de masas ante más de 2,500 personas en Els Banys i Palaldà y escenificó que está listo para cruzar la frontera, en cuanto hava fumata blanca entre socialistas y republicanos. «No podemos ceder a la rebelión», afirmó, «Mi obligación es estar en el Parlament si hay pleno de investidura», aseguró. «Solo un golpe de Estado me lo impedirá», dijo.

El dirigente nacionalista soñaba con un retorno triunfal, que le permitiera ser restituido como presidente de la Generalitat. Ansiaba cerrar el círculo tras siete años huido en Waterloo, después de ser destituido cuando declaró la independencia de manera unilateral. Pero las urnas no refrendaron su estrategia. Ganó el PSC y el independentismo perdió la mayoría

Si ERC cierra un acuerdo con el PSC y los republicanos, en plena crisis interna, apoyan la elección de Illa, Junts quedará en una posición secundaria. Puigdemont intentará evitarlo, pero, pase lo que pase en el Parlament, seguirá siendo una pieza clave de la legislatura española. La «hostia», en palabras del ministro Urtasun, que le ha propinado esta semana al Gobierno tumbando en el Congreso la reforma de la ley de extranjería y la senda de déficit la vispera de la reunión Sánchez-Aragonès fue un anticipo de lo que puede hacer a partir de ahora.

Los postconvergentes siempre han dicho que no son socios de nadie y que si respaldaron la investidura de Sánchez fue por la amnistía. La elección de Illa puede suponer para el Gobierno perder el apoyo de Junts. En cualquier caso, no se espera que el descontento de Puigdemont llegue hasta el punto de apoyar una moción de censura del PP contra el presidente.

# El Gobierno orilla las amenazas de Junts: «Illa, 'president' y lo demás, veremos»

Los socialistas creen que los posconvergentes asumirán que tienen más que ganar si la legislatura continúa, aunque no logren la Generalitat

#### **PAULA DE LAS HERAS**

MADRID. Si no hay acuerdo entre el PSC y ERC para que Salvador Illa sea, en los próximos días, presidente de la Generalitat no será porque los socialistas no lo han intentado. El PP dio por hecho durante muchas semanas que Pedro Sánchez estaria dispuesto a sacrificar al lider de su formación hermana en Cataluña para no poner en riesgo la legislatura y retener el apoyo de Junts. El tiempo ha demostrado que se equivocaba. Lograr que Illa se convierta en el primer president no independentista en doce años ha sido y es para el jefe del Gobierno una prioridad. Aunque es cierto que en su entorno creían, hasta el martes, que avanzar en la suerte de circo de dos pistas abierto tras los comicios del 12 de mayo seria menos complicado de lo que muchos vaticinaban y de lo que dejó entrever la formación de Carles Puigdemont en el último pleno del curso politico en el Congre-

La tesis dominante en la Moncloa era, hasta esta semana, que, pasara lo que pasara, y pese a haber logrado ya la aprobación de la ley amnistía, a Junts le seguiría interesando más que la legislatura siguiera adelante y jugar sus cartas tratando de sacar ventaja de su posición determinante que arriesgarse a forzar unas elecciones generales que lo conviertan en irrelevante. Pero su decisión de votar en contra de la senda de estabilidad presupuestaria, necesaria para comenzar la tramitación de unas cuentas públicas imprescindibles, ha hecho que esa convicción se

El golpe no pudo pillar más desprevenido al Ejecutivo, que hasta horas antes de la votación daba por



El presidente Sánchez, en su cita del miércoles con Pere Aragonès. E. P.

seguro el apoyo de los posconvergentes, igual que el del resto del bloque de investidura. Lo admitían sin tapujos en privado ya con el disgusto en el cuerpo. Pero, por si alguien dudaba, un micrófono abierto pilló al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, explicándoselo al diputado de ERC Francesc-Marc Álvaro. «Me ha dicho Maria Jesús esta mañana que lo tenían atado», dijo en alusión a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. «Bolaños se ha enterado de que no en la reunión en la que estábamos (un encuentro con la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, para hablar del plan de «regeneración democrática» de Sánchez). Nos hemos quedado de piedra», añadió.

#### Voluntad negociadora

El escenario ahora es mucho más volátil. Algunos quieren ver el aldabonazo de Junts -la vispera de que Sánchez se reuniera con Pere Aragonés en el Palau de la Generalitat para sellar el traspaso del Ingreso Mínimo Vital y demostrar a las bases de ERC que cumple sus compromisos-como un intento de cobrar protagonismo y meter presión a los republicanos, no un aviso de lo que ocurrirá si Illa es investido. Se aferran, entre otras cosas, a que la propia formación de Puigdemont remarcó en un comunicado, el pasado miércoles, que el Gobierno debe remitir a la Cámara unos nuevos objetivos de deuda y déficit en el plazo de un mes; síntoma, a su juicio, de que tienen intención de negociar.

En cualquiera de los casos, lo que entienden en el Gobierno es que lograr la investidura de Illa solo puede sumar para asentar la idea de que la política de distensión im-

La principal arma de Puigdemont es tumbar unos presupuestos que tampoco prosperarán si hay repetición electoral

pulsada a lo largo de las dos últimas legislaturas ha tenido frutos y que renunciar a llegar ahora a la Generalitat no traería ningún beneficio. La consigna sería 'más vale pájaro en mano'. «Illa, 'president' -dicen en el núcleo duro del jefe del Ejecutivo -, y lo demás, vere-

La principal arma que tiene Junts en sus manos es la posibilidad de tumbar unos presupuestos sin los que a Sánchez le resultará muy dificil seguir gobernando. No porque hacerlo con unas cuentas prorrogadas por segundo año no sea técnicamente posible, sino porque quedaría probado que su proyecto carece de mayoría suficiente. Pero ese riesgo existe igualmente si hay que repetir elecciones.

El PSOE, de hecho, no quiere unos nuevos comicios en Cataluña porque sabe que -como ya ocurrió al convocar Aragonès anticipadamente el pasado marzo, cuando Montero negociaba de forma tardia los presupuestos de 2024el fragor de la contienda haría imposible su aprobación, y no porque crea que a Illa puede irle mal. Al contrario, su pronóstico es que estaría en condiciones de mejorar su victoria del 12-M.

Para espantar el miedo a la venganza poscovergente, en el Gobierno recuerdan que ya sabían que tendrían que convivir con la imprevisibilidad cuando Sánchez decidió ir a por todas pese al complejo resultado del 23 de julio. En el último año, han tenido que encajar situaciones rayanas en la humillación. No solo las negociaciones en Suiza con un mediador internacional. También aquella agónica sesión parlamentaria con voto telemático en la que, durante horas, ni siquiera tuvo la certeza de que sus cesiones a los de Puigdemont -la delegación de las competencias sobre inmigración, la publicación de las balanzas fiscales, la exención del IVA para el aceite o la supresión de un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil-hubieran tenido como contrapartida que sus primeros decretos leyes salieran adelante.

O el voto en contra de la lev de amnistía cuando se creía encarrilada. Pero esgrimen que, pese a todo, siguen en pie y presumen de buenos resultados, un crecimiento económico del 2,5% o unos datos de empleo, presumen, «extraordinarios».

## El PNV lamenta la «oposición cerril» del partido del expresident catalán

## M. A. A.

MADRID. El PNV ha tomado nota de la advertencia lanzada el martes por Junts al Gobierno, cuando el partido que lidera Carles Puigdemont tumbó con su voto en contra el objetivo del techo de gasto que se votaba en el Congreso, un elemento clave para los Pre-

supuestos de 2025. El movimiento no termina de convencer a los nacionalistas vascos, como se desprende de lo publicado ayer por el responsable institucional del partido, Koldo Mediavilla, en una entrada en su blog personal en la que lamenta que «en ocasiones, resulta dificil de entender la oposición cerril de Junts y la deter-

minación de sus votos de castigo, coincidentes en estrategia con la

El dirigente nacionalista vasco señala, con cierto tono de asombro, que al partido que a Junts «le resulta indiferente que en el Estado español llegue a gobernar Sánchez o Feijóo», «Cuesta entender que a los de Puigdemont les dé igual que sea el PP quien administre a futuro la aplicación de la ley de amnistía», describe Me-

Así, recuerda que en el caso de que no se aprueben los Presu-

puestos de 2025 «la debilidad del gobierno de Sánchez podrá hacerle terminar abruptamente la legislatura».

A su juicio, buena parte de las razones del «no de Junts cabe encontrarlo en clave catalana» ya que «Puigdemont y los suyos juegan la baza de una repetición electoral que, encabezando una nueva alternativa de soberanismo unitario pueda dar la puntilla» a ERC. «La cuenta atrás del reloj catalán avanza inexorable y si Salvador Illa no alcanza un acuerdo con ERC y los comunes habrá eleccio-

nes el 13 de octubre», recuerda. Por ello, considera que si las consecuencias del rechazo al techo de gasto no se solventan y Junts no se aviene a negociar y pactar un presupuesto que «dé aire a Pedro Sánchez», este «podrá estar tentado en disolver las cámaras e ir a elecciones en coincidencia con las catalanas».

También advierte de que «la esperanza de un inicio de legislatura vasca sin crispación y con acuerdos de país» podría «verse ensombrecido por el devenir» de la política en el Estado.

Domingo 28.07.24 EL COMERCIO



La delegación del PP a la que el Gobierno venezolano impidió el viernes la entrada al país posa a su regreso ayer al aeropuerto de Barajas. p. c.

# La expulsión de Venezuela de cargos del PP abre otro frente con el Gobierno

Los populares rebaten a Exteriores, acusan a Sánchez de alinearse con «el chavismo» ante las presidenciales de hoy y tildan de «indecente» el papel de Zapatero

## **LOURDES PÉREZ**

MADRID. Venezuela vuelve a convertirse en asunto de fricción en la política española, en puertas de unas elecciones presidenciales, hoy, decisivas en el intento de la oposición, que concurre esta vez unida bajo la candidatura de Edmundo González y María Corina Machado, de desalojar del poder a Nicolás Maduro. El modo de encarar la situación política en el país sudamericano ha constituido un motivo de controversia recurrente entre la derecha y la izquierda desde que Hugo Chávez llegó al poder hace un cuarto de siglo. Pero la expulsión por el régimen de Maduro este viernes de una delegación del PP, invitada por la disidencia para monitorizar junto a ella los comicios, ha desembocado en el enésimo choque de los populares con el Gobierno, que acentúa el cisma en la estrategia exterior.

La sintonía entre los dos grandes partidos españoles ha sufrido vaivenes en una de las cuestiones que requieren un entendimiento de Estado. Sin embargo, nunca el disenso en este ámbito se había incorporado de un modo tan acerado al pulso entre socialistas y populares. Con dos hitos sobresalientes: el giro histórico imprimido por el Ejecutivo de Pedro Sánchez al nexo con Marruecos, al admitir la posición del reino alauí sobre la autonomía del Sáhara Occidental (un viraje cuestionado por la oposición, pero también por los socios del PSOE); y hace apenas dos meses, la quiebra diplomática con Argentina a raíz de la colisión con el presidente Milei.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, constató hace unas semanas que, «lamentablemente», el Gobierno de Maduro estaba «muy lejos» de la convocatoria de unas «elecciones libres»; una limpieza que el PP da por perdida en lo que se refiere al chavismo. Pero ha sido la presencia al frente de una delegación de observadores internacionales del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero -al que los populares tildaron ya el viernes de «delegado» del régimen- y, sobre todo, la «deportación» des-

pués por las autoridades venezolanas de los enviados al país por el partido de Alberto Núñez Feijóo las que han encendido la mecha. Con la formación líder de la oposición rebatiendo la versión de Exteriores y acusando al Ejecutivo de Sánchez de alinearse con Maduro en vez de amparar a sus «compatriotas».

El viernes por la noche, hora española, el PP denunció que el grupo encabezado por su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, y el eurodiputado Esteban González Pons -a los que acompañaban Cayetana Álvarez de Toledo, Macarena Montesinos, Belén Hoyo, Juanjo Matari y Adrián

## LAS CLAVES

EL RELATO DE EXTERIORES

La solicitud de visado fue denegada por el Ejecutivo venezolano y el PP sabía que no podía entrar al país

EL RELATO DEL PARTIDO DE FEIJÓO

Los populares niegan que fueran como observadores electorales, sino de apoyo a la oposición que les invitó

Pardo- había sido retenido nada más aterrizar en Caracas, impidiéndole la entrada al país y el uso de sus móviles. «Nos echan», fue el mensaje que recibieron desde la capital venezolana en Génova, mientras Feijóo exigia en X «la inmediata liberación» de sus compañeros y que el Gobierno dispusiera «los medios necesarios a tal fin». Antes de partir desde Madrid, Pons ya había anticipado una posible expulsión, que en los últimos días han sufrido mandatarios latinoamericanos encuadrados en la derecha como el expresidente de México Vicente Fox.

## Comicios «sin libertad»

La misma noche del viernes. fuentes de Exteriores relataron que la Mesa del Senado y el PP habían tramitado una petición para viajar a Venezuela con visado de observadores electorales, que el ministerio trasladó y que fue denegada por las autoridades de Maduro. «Razón por la que todos los grupos políticos, excepto el PP, decidieron no realizar el viaje», aseveraron esas fuentes, que añadieron que los populares recibieron en el mismo aeropuerto la asistencia del cónsul español. En la Mesa de la Cámara Alta solo tienen represen-

## Protesta de Chile por la deportación de dos de sus senadores

El Gobierno de Chile envió ayer una nota de protesta a las autoridades de Venezuela después de que el Gobierno de Nicolás Maduro impidiera la entrada de los senadores Felipe Kast y José Manuel Rojo Edwards, que habían sido invitados por la oposición venezolana para participar como observadores en los comicios de este domingo. «El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast», informó la Cancillería chilena.

Poco antes, los senadores chilenos informaban de su deportación en sus redes sociales, denunciando que no han recibido «ningún tipo de explicación». «Nos están deportando simplemente porque dicen que no cumplimos con las condiciones, con el perfil de ingresar al país. No hay ningún documento, es completamente arbitrario», afirmó en un vídeo el senador de la formación de centroderecha Evópoli, Felipe Kast.

tación el partido de Feijóo y los socialistas. Ayer por la mañana, nada más pisar Barajas en su forzosa vuelta, Tellado y Pons contravinieron la versión de Exteriores. Según su explicación, en origen había «tres expediciones»: una, un «viaje oficial» aprobado por la Mesa del Senado que habría merecido por ello «una protección especial» por parte del Gobierno; y las otras dos, de diputados del Congreso y de la Eurocámara, requeridas por el PP a titulo partidario y como «acompañantes» de la oposición antichavista que les había invitado.

Pons subrayó que la legislación venezolana requiere un visado especial para los observadores, pero no para quienes acuden de «apoyo» a partidos hermanos. En todo caso, subrayaron tanto el eurodiputado como Feijóo, la expulsión evidencia que estas elecciones no son libres; y anticipa, remató Tellado, un posible «pucherazo» del chavismo. Los populares consideraron «tremendamente preocupante» que el Gobierno de Sánchez hubiera hecho suyo «el discurso» de Maduro, tacharon de «indecente» el papel de Zapatero-que según Pons no atendió su llamada para que acudiera al aeropuerto de Caracas- y deploraron que la izquierda española «prefiera una dictadura a un Gobierno democrático de derechas».

## FUNDACIÓN AMIGOS DEL MUSEO DEL PRADO

# Todos con el Prado

Agradecemos la colaboración y ayuda de las empresas, instituciones, medios de comunicación y particulares que hacen posible nuestro apoyo al Museo

## Empresas e instituciones

A&O Shearman

Abante Abertis

Agbar

AGIB Real Estate

Infinorsa

AltamarCAM Partners

Asociación Española de Normalización (UNE)

Asociación Patronal Matritense de Notarios

Astara ATValor

Banco de España

Bloomberg

BME

CaixaBank

Cartier

CECA

Cepsa

Citi

Coca-Cola Europacific Partners Iberia

Colegio de Registradores de

España

Cuatrecasas

El Corte Inglés

Enagás

ENUSA

FCC

Fundación ACS

Fundación ADEY

Fundación AON España

Fundación Arquia

Fundación AXA

Fundación Bancaria

Ibercaja

Fundación Banco Sabadell

Fundación Banco

Santander

Fundación Barrié

Fundación Cajamurcia

Fundación Cajasol

Fundación Fuentes Dutor

Fundación Iberdrola

España

Fundación IE

Fundación "la Caixa"

Fundación MAPFRE

Fundación Montemadrid

Fundación Prosegur

Fundación Ramón Areces

Fundación Renault Group

España

Fundación Repsol

Fundación Tabacalera

Garrigues

Iberia

Inditex

Japan Tobacco International (JTI)

J.P. Morgan

Mahou San Miguel

Mediaset España

Santalucía Seguros

Técnicas Reunidas

Uría Menéndez

Viscofan

## Medios de comunicación

ABC

Actualidad Económica

Cinco Días

Consejeros

Diario de Navarra

Diario Médico

Ejecutivos

elEconomista.es

El Mundo

El País

Expansión

Forbes

Heraldo de Aragón

La Razón

Radio Intereconomía

Revista Capital

Unidad Editorial

Vocento

DATOS ACTUALIZADOS A JULIO 2024

## Hazte Amigo del Museo del Prado

Contáctanos +34 91 420 20 46 | www.amigosmuseoprado.org



## **EDITORIAL**

# Turismo, buenas expectativas

El comportamiento de la actividad en el primer semestre y las reservas de agosto preludian un buen ejercicio

A falta de conocer los resultados obtenidos en junio por los establecimientos extra hoteleros, la vicepresidenta, Gimena Llamedo, ha informado que en el primer semestre hubo un crecimiento del 5,5% de turistas y del 3,2% de estancias. En los seis meses se registraron 1.585.568 pernoctaciones, 1.269.531 correspondieron a residentes en España (3,7% de incremento) y 316.037 a extranjeros (aumento del 1,6%). Junio fue el único mes donde hubo un ligerísimo descenso, con un aumento del 2,8% de turistas nacionales y un descenso del 11,6% de los visitantes de otros países. En junio hubo 609 hoteles abiertos, diez menos que el año anterior en la misma fecha, dando empleo a 3.255 trabajadores, tres más que hace un año. El nivel de ocupación de los hoteles fue casi el mismo: 48,09% en junio de 2023 y 48,02% en junio de 2024. El precio de las habitaciones en los hoteles aumentó en Asturias el 3,4%, mientras que, en el resto de España, el incremento fue del 7,8%. La ligera inflexión de pernoctaciones en junio no permite hablar de tendencia, porque en mayo, el incremento total de turistas fue del 9,1%. Lo que si se repite es la bajada de turistas extranjeros, 3,3% menos en mayo, 11,6% menos en junio. No obstante, en el conjunto del semestre la evolución de la llegada de ciudadanos de otros países es muy positiva, al representar casi la mitad del turismo de invierno, lo que ayuda a desestacionalizar la actividad turística, meta perseguida desde hace decenios.

Las expectativas para el resto de la temporada alta son buenas, aunque hay factores, como la meteorología, que son cambiantes por definición. La mínima bajada de las pernoctaciones en junio tiene mucho que ver con el descenso de las temperaturas y la escasez de horas de sol. La patronal Otea, Hosteleria y Turismo en Asturias, entendió por su parte que se debe a la influencia en el mercado de las Viviendas de Uso Turístico (VUTs), y pronosticó que el retroceso continuará en los próximos meses. José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, ha expuesto algunos datos preocupantes, como la pérdida en los últimos diez años de 47 hoteles y 1.700 plazas hoteleras, pero en medio de esa década estuvo la pandemia que hizo estragos en el sector. A ello hay que añadir que muchos negocios tienen un tamano que les impide obtener unos beneficios suficientes, incluso con un grado de ocupación alto. Las VUTs tienen una influencia en el mercado, pero la tendencia creciente de turistas y de estancias en los segmentos tradicionales de la oferta no la van a detener las viviendas de alquileres de corta estancia, a no ser que experimenten un crecimiento descontrolado, algo que no va

a suceder en ningún caso porque el Gobierno regional ha anunciado un aumento de las inspecciones. El Principado tiene que encontrar un equilibrio entre las distintas posibilidades de alojamiento que se ofrecen a los visitantes. Todas son necesarias para atender las demandas de la clientela. Las VUTs no son una creación asturiana ni española. Hay el triple de pisos turísticos en Francia que en España. La cuestión está en impedir los excesos, sin perder la perspectiva de que las propuestas que se adopten tienen que cubrir dos objetivos: atender las demandas de los turistas y facilitar el acceso a la vivienda a la población, en general, para evitar que se convierta en un bien escaso y caro.

La novedad para el turismo en este verano proviene de la cartelera de servicios ferroviarios de alta velocidad, con seis frecuencias diarias en cada sentido, entre Gijón y Madrid, que incluyen dos trenes Avril, uno AVLO S-106, el convoy con más capacidad de España, 581 plazas, y tres de Alvia. En conjunto hay 4.984 plazas diarias. Avilés pasa también a ser cabecera de línea. Hasta ahora hay una ocupación del 96%, habiendo captado una parte importante de los clientes del avión. El impacto en el turismo será inmediato, al facilitar y acortar el viaje, con una lógica repercusión en las pernoctaciones. Estaremos atentos a los resultados.

## **EL DATO**

**21**%

de las playas españolas están libres de humo de tabaco

Son 710 de un total de 3.500



## SEGÚN COMUNIDADES AUTÓNOMAS

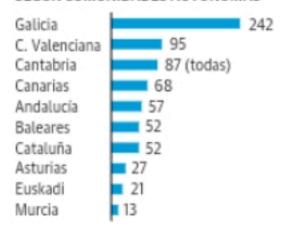

396.000 firmas se han recogido en Change.org para desterrar el tabaco de todos los arenales

Fuente: Nofumadores.org

:: GRAFICO I, T,

## SANSÓN



EN DIAGONAL ROSA BELMONTE

El lado de los malos



la delegación del PP que iba a las elecciones venezolanas no la han dejado entrar en el país. Mientras estuvieron retenidos, pidieron la presencia de Zapatero, pero no acudió. Zapatero es observador internacional, pero se ve que no está para observar diputados, senadores y eurodiputados del PP. «Tiene cosas mejores que hacer», fue la respuesta a la petición del «director de Inmigración chavista», a tenor de la versión dada por el PP. Según Exteriores, sabían que no tenían

permiso. González Pons dice que recibieron negativas como observadores, pero no era lo que que habían solicitado. Querian acompañar a sus amigos. Cayetana Álvarez de Toledo ha dicho que Zapatero es cómplice moral de Nicolás Maduro. Lo de ser observador ya es de mucha vergüenza. Rudolf Höss contó en sus memorias que observó por un resquicio cómo morian los judíos en la cámara de Auschwitz. ¿Qué mira ZP? ¿No se planteará ni un segundo que está en el lado de los malos?

# EL COMERCIO

DIARIO DECANO DE LA PRENSA ASTURIANA

Director General Ignacio Pérez Alonso

Publicidad CM Asturias Gerente: Julio Valle Ruiz Director Ángel M. González

Jefa de Contenidos María de Alvaro Jefe de Continuidad Directora adjunta Carlos Prieto Leticia Alvarez Jefe de Edición Miguel Rojo

Jefa de Redacción de LA VOZ DE AVILÉS Ruth Arias

Jefes de Área Laura Fonseca (GIJÓN), Daniel Fernández (ASTURIAS Y POLÍTICA), José Javier Rodríguez Medina (OPINIÓN Y CIERRE), José Ángel García (DEPORTES), Mónica Yugueros (AUDIOVISUAL) y Octavio Villa (PROYECTOS EDITORIALES) Subjefes de Área Adrián Ausín (GIJÓN), Sara García Antón (AREA METROPOLITANA), Noella A. Erausquin (ECONOMIA), Eduardo Alonso (DEPORTES), Aida Collado (CULTURA) y Shella Vaca (INTERNET) Jefa de Redacción de Oviedo Paz de Alivear

a actividad politica tiende a desvincular a los

políticos de la realidad.

Primero, porque por

mucho que 'pisen la ca-

lle' o reciban visitas en sus despa-

chos, la mayor parte de sus contac-

tos son con iguales y subordinados, mayormente del mismo partido. Y

las vistas y contactos con la gente

no suelen ser espontáneos, sino

mediatizados por jerarquía e inte-

reses. Segundo, porque el manejo

del presupuesto, de la legislación;

el ajetreo de primeras piedras e

inauguraciones, conforman una

percepción de hiperactividad, de 'hacer cosas' que, con frecuencia,

son gotas en un océano sin apenas influencia en la vida real de la ma-

yor parte de la ciudadania. Tercero, porque la complejidad de los

procedimientos administrativos

conduce a otra hiperactividad, ab-

surda, para sacar adelante, trámi-

te a trámite, cualquier iniciativa. Y,

cuarto, porque la necesidad de jus-

tificar la labor de gobierno condu-

ce a una especie de disonancia cog-

nitiva, más o menos consciente,

donde el encaje entre acción política y resultados requiere incluso

la utilización de buenas noticias

casuales o coyunturales como fru-

to de su labor de gobierno, atribu-

yendo las malas a factores exter-

nos. Súmese a todo ello la tenden-

cia, creciente, a utilizar datos co-

yunturales como si fueran estruc-

turales, entresacando siempre el

dato positivo de un año o de dos

como si marcara una tendencia a

largo plazo, olvidando que las tendencias económicas, demográfi-

cas y sociales tienden a ser consis-

tentes y de difícil reversión en el



# Optimismo real y sentido de la realidad

JACOBO BLANCO

Por primera vez en medio siglo -con permiso de Arcelor-, no se ciernen amenazas sobre sectores estratégicos enteros. Quizá Asturias haya tocado fondo



Las tendencias para

Asturias no son, pese

a todo, las mejores.

Más aún cuando nos

referimos a asuntos

como el bienestar, el

tejido industrial o la

vivienda

ILUSTRACIÓN: DANI CASTAÑO

plazo de un mandato o legislatura. Viene todo esto a cuenta del optimismo que, desde las más altas magistraturas asturianas, se intenta contagiar a una ciudadanía que, como mucho, y más allá de algunas élites, tiende a ser escéptica sobre el futuro. Y es que las tenden-

cias para Asturias no son, pese a todo, las mejores. Más aún cuando nos referimos a asuntos como el bienestar, el tejido industrial o la vivienda.

En cuestiones de bienestar, Funcas nos acaba de anunciar que este año, por fin, Asturias recuperará la renta por habitante de 2019. Seremos los últimos en hacerlo, junto con Extremadura. Queda pendiente superar los umbrales de 2008. Los números del sistema regional de salud siguen siendo preocupantes: de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, las listas de espera siguen creciendo, 24.783 asturianos esperando por una operación en diciembre de 2023, por 22.292 un año antes. Y el tiempo medio de espera pasa de 86 a 96 días. El sistema de servicios sociales sigue desbordado, y la diferencia entre solicitudes y resoluciones en dependencia pasa, según el Imserso, de unas 5,000 en 2019 a 8,000 en abril de 2024. Y los indicadores de pobreza perseveran, año tras año, en ser los peores

del Norte de España. Y si, es cierto que, contra pronóstico, se ha truncado la tendencia al declive demográfico. Pero todo apunta a que asistimos a un fenómeno coyuntural: las tendencias de fondo apuntan a que los nacidos son menos que nunca, a que los jóvenes nacidos en Asturias siguen emigrando y a que la inmigración extranje-

ra en récords que nos salva los papeles es un fenómeno insostenible en el largo plazo y, tal vez, fuente de problemas en el futuro. Ya sucedió lo mismo en 2005-2010. Y sin leyes especificas. Simple coyuntura. A ver qué nos van deparando los datos para 2024.

Hace ahora tres años. nos visitó el presidente del gobierno, acompañado de pompa, circunstancia y la familia Mittal. Anunciaban el ¿inicio de obras? de una nueva aceria eléctrica de la compañía. Hasta hoy. Si acaso, noticias contradictorias, algunas algo inquietantes y alguna maqueta. Sucede lo mismo con la producción o 'hub de

almacenamiento' de hidrógeno verde. Asturias parece reunir condiciones inmejorables para ello. Pero seguimos sin nada tras años de anuncios. Se anuncia como un logro la apertura de un centro logístico -uno más de los muchos que tiene por toda la península– de Amazon, Pero Bobes sigue desierto. Y persiste la amenaza sobre Saint-Gobain y la propia Arcelor, Prospera en cambio, la industria de armamento, revitalizando a Oviedo como polo fabril. Y si, repunta la inversión extranjera. Se habla de récord. Pero ojo, Asturias recibe oleadas inversoras cada 10 años, más o menos. De esta, tocaba. La actual, por ahora, está lejos en volumen de la última, allá por 2014. Y suelen ser inversiones 'monoempresa'. Todo apunta, según el Ministerio de Comercio, a que en 2023 el 80% de la inversión procedió de una sola empresa, austriaca. La media de los últimos cinco años está, más o menos, en lo que nos corresponde por peso económico, y muy por debajo de País

En cuánto a la vivienda, se publican estos días datos preocupantes: cae a minimos la oferta de alquiler residencial mientras sube la estacional, con los precios subiendo a mayor velocidad que la media nacional. Es necesaria regulación y, desde luego, vivienda pública. Bien está que se hayan puesto en marcha 600 unidades, pero el objetivo debería ser más ambicioso: 6.000 cuando menos.

Vasco o Galicia.

Siento, por tanto, aguar el optimismo oficial. Sé que incluso está mal considerado. Consuela, si acaso, que lo apuntado por nuestro presidente en estas páginas como reto es, en realidad, reconocimiento de problemas reales. Pero la venta de optimismo sin una base consistente en el largo plazo puede resultar incluso perniciosa. Más lo es aún eludir el diagnóstico realista, base de toda buena política. Siempre se confia en que de puertas adentro, se mantenga clara la diferencia entre la realidad y el re-

Porque lo cierto es que Asturias tiene ciertas opciones para el optimismo. Y es que, por vez primera en medio siglo, tras sufrir reconversiones, reestructuraciones y jibarizaciones en agroganadería y pesca, minería, metal, naval, construcción y, en estos últimos años, la energía, no se ciernen amenazas -con permiso de Arcelorsobre sectores estratégicos enteros. Quizá Asturias haya tocado fondo. Y, a partir de ahí, sólo se pueda surdir y crecer. Esta es, quizá, y a mi modo de ver, la noticia menos mala. La que, de verdad, y tras décadas de zozobra, invita al optimismo. A partir de aquí es donde empieza la tarea, nada fácil, de nuestros representantes políticos, de las administraciones y de la sociedad asturiana en su conjunto. Pero para ello, lo primero es, justamente, no perder el sentido de la realidad.

## Poco se ha avanzado en España en la forma de 'hacer política'

Diríase que nuestros representantes se sienten obligados a disentir de cualquier propuesta que provenga del que, erróneamente, tienen por un enemigo irreconciliable

## VILIULFO DÍAZ

Abogado

uando, tras muchos años, se vuelve a leer el libro de Angel Ganivet titulado 'Idearium español', escrito en el siglo XIX, más de una vez hemos llegado a la conclusión de que la manera de hacer política en España no ha variado realmente en cuanto a la forma de pensar, sentir y obrar de nuestros hombres públicos, cualquiera que haya sido el tipo de gobierno existente, y nuestro país sigue siendo, dicho con palabras de Ganivet -magnifico observador y, por ello, digno de confiar en su criterio-, «una jaula de locos rarisimos, atacados de una mania extraña: la de no sufrirse los unos a los otros», y donde las ideologías se manifiestan mucho más a través de «ideas picudas» que incitan a la lucha que de «ideas redondas» que inspiran a la paz. La verdad es que diariamente podemos contemplar en nuestro Parlamento las miradas, los gestos y las palabras más de una vez subidas de tono de nuestros representantes, que diriase que se sienten obligados a disentir de cualquier propuesta que provenga del que erróneamente tienen por un enemigo irreconciliable.

El furor independentista persiste y tiende a extenderse, sin que tengan en cuenta nuestra Constitución –que «se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española»-- los que desean el troceamiento del país para crear en cada una de las partes de su geografia estados diferentes de la España actual. E incomprensiblemente, pese a ello, a quienes intentan llevar a cabo un golpe de Estado para conseguir sus fines se les trata con espíritu cuasi evangélico.

Ganivet, hace más de 100 años, nos decía en este contexto que «en España se prefiere tener un Código muy rígido y anular después sus efectos por medio de la gracia». Tenemos, pues, un régimen anómalo, en armonía con nuestro carácter. Castigamos con severidad y con rigor, para satisfacer nuestro deseo de justicia, y luego, sin ruido ni voces, indultamos a los condenados para satisfacer nuestro deseo de perdón. Hay, sí, que luchar por que la justicia impere en el mundo, pero no hay derecho estricto a castigar a un culpable mientras otros escapan por las rejillas de la ley pues, con todo esto, se lleva a destruir la Constitución, resultando, así que «el castigo de unos y la inmunidad de otros son escarnio de los principios de justicia y de los sentimientos de humanidad a la

A diario contempla el pueblo soberano, tan paciente como fiel contribuyente, que se extiende como una nube cada vez más oscura, cómo la política se practica a ras de tierra, sin altura de miras, sin lograr suavizar las lógicas diferencias ideológicas por miedo a perder seguidores y frenando así el 'progresismo' que algunos invocan día y noche. En el 'Idearium español', Ganivet hace referencia a la actuación de los políticos de su época, señalando que «se halla a lo sumo algún hombre hábil para efectuar la misión que se le encomiende; pero no se encuentra uno solo que vea y juzge la política desde un punto de vista elevado, o por lo menos céntrico».

No puede disfrutar Ganivet de lo que llamó «patriotismo silencioso», que tantos buenos resultados da cuando los hombres buscan ante todo elevar el nivel social, económico y ético de España, de manera sincera y no solo partidista. El brillante escritor que tanto amaba su 'Granada la bella' no puede por menos de decir: «Yo creo a ratos que las dos grandes fuerzas de España, la que tira para atrás y la que lo hace hacia adelante, van dislocadas por no querer entenderse y de esta discordancia se aprovecha el ejército neutral de los ramplones para hacer su agos-

Cuando del interés nacional se trata, obliga a decir a Ganivet, proféticamente: «Ni la religión, ni el arte, ni ninguna idea, asi sea la más elevada, puede suplir en la acción la ausencia del interés nacional, puesto que este interés abraza todas esas ideas, y además la vida total del territorio, su conservación, su independencia y su engrandecimien-

Tristemente, si nuestra forma de 'hacer política' sigue así, va a ser más que difícil llegar a disfrutar de la 'democracia avanzada' de la que habla el Preámbulo de nuestra Constitución.

## CARTAS AL DIRECTOR

## Fraude electoral a la vista en Venezuela

Hoy domingo, 28 de julio, se realizan en Venezuela unas elecciones presidenciales, en donde el dictador heredero de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, tiene todas las papeletas para ganar, gracias a que desde que llegó el chavismo al país, crearon un sistema electoral a su medida, alegando que se utilizaria la tecnologia para que las personas usasen una maquina electrónica para emitir su voto. En otras palabras, crearon un sistema electoral en donde el Gobierno chavista contrata a una empresa para crear un sistema informático y le alquile unas maquinas electrónicas, y esa empresa, siguiendo los parámetros dictados a dedo por el Gobierno, es la que gestiona la totalización de los resultados. Así, se podría entender, como el chavismo lleva más de 20 años en el po-

La oposición venezolana, siempre ha cuestionado ese sistema de votación electrónico, pero lamentablemente, siempre caen en el mismo juego, al participar en unas elecciones, a toda calle fraudulentas.

Por otro lado, un aspecto que demuestra más el fraude electoral es que actualmente hay más de 7 millones de venezolanos en el exterior, y que tras las gestiones y presiones para que pudiesen ejercer su derecho al voto en dependencias consulares del Gobierno venezolano, sólo, al final, podrán votar 69.211. ¿Y porqué esto? Muy sencillo. Se deduce que esos más de 7 millones, su inmensa mayoría, jamás votarían por Maduro. Y a todo esto, ¿qué a dicho la oposición venezolana? Pues, seguir como si nada, y seguir en el juego organizado por Maduro.

En resumidas cuentas, hoy Venezuela vivirá otro fraude electoral, mientras la comunidad internacional, a pesar de emitir comunicados contundentes condenando al régimen chavista, mira para otro lado. Bueno, eso sí, amigos del régimen como el ex presidente español, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, asesor personal de Nicolás Maduro, dará fe, de que en Venezuela, hay 'democracia'. Por otro lado, y como ha ocurrido en anteriores elecciones, el régimen ha bloqueado la invitación por parte de la oposición a observadores internacionales de la Unión Europea, o de la OEA. Sólo el régimen chavista permite 'observadores internacionales' amigos de la revolución.

Asi, que no se extrañen si Nicolás Maduro gana de calle las elecciones en Venezuela. Seguro que escucharemos a la vicepresidenta española 'progresista' Yolanda Diaz, felicitando a Maduro.

#### FERNANDO GONZÁLEZ MELÉNDEZ

## ¿Dónde quedó el espíritu de Ermua?

Es curioso cómo ha desaparecido en estas fechas la habitual invocación al espíritu de Ermua, que se usara como reclamo de unidad frente al cruel terrorismo etarra tras el brutal asesinato del concejal del PP Miguel Angel Blanco. Hasta hace sólo dos años, el desahogado Pedro Sánchez utilizaba sin pudor el 25 aniversario de aquel julio de 1997 como simbolo de la lucha contra ETA para apuntar a su partido una supuesta victoria sobre los asesinos etarras, mientras su Gobierno seguia cediendo ante el chantaje del separatismo vasco y de los herederos de aquellos criminales. Un espíritu que nacía sentenciado a desvanecerse con sólo observar el nulo interés por mantenerlo de los partidos nacionalistas y de gran parte de nuestra izquierda; además de contar con la inestimable ayuda de los propios servicios del Estado que, urgidos por desactivar la rabia de un pueblo que al fin se rebelaba contra los criminales etarras, se ocuparon por reconducir la justa reacción popular hasta transformarla en inocuas 'manifas' de manitas blancas y absurdas consignas borreguiles. Pero al mismo tiempo que se invocaba aquel espíritu, la tumba en Ermua de Miguel Angel fue tan continuamente profanada que hubo que trasladarla a la Galicia de origen de sus padres; y similar destino tuvieron que seguir éstos. Que toda aquella inmundicia criminal haya sido blanqueada por el Gobierno sanchista como si nada hubiera pasado, olvidando además el forzado destierro de unos doscientos cincuenta mil vascos, es signo inequívoco de la degeneración a la que nos conduce el enamorado marido de la silente doña Begoña.

MIGUEL ÁNGEL LOMA PÉREZ

## RAMÓN



Las cartas dirigidas a esta sección no deben exceder de 20 líneas y es imprescindible que vengan acompañadas de una fotocopia del. DNI del remitente y con la indicación de su número de teléfono, en su caso. EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS se reservan el derecho de publicar tales textos, así como de resumirlos o extractarlos. No se devolverán los originales ni se mantendrá correspondencia. Puede dirigir sus escritos a las siguientes direcciones de correo electrónico: cartas.co@elcomercio.es o redaccion.av@lavozdeaviles.es



# Meter el pez en la boca

#### JUAN CARLOS ÁLVAREZ

Economista

l saber popular va dejando adagios y sentencias como la que dice que 'De buenas intenciones están los cementerios llenos'. Y esa frase es el paradigma de las erróneas políticas proteccionistas que invaden el decadente mundo occidental, con España a la cabeza de las mismas. Son políticas encuadradas dentro del conocido como 'Efecto Cobra', (politica que genera un efecto indeseado o imprevisto contrario al deseado), del cual se exponen ejemplos ilustrativos a continuación. Analizar casos lejanos ayuda a captar mejor la idea, no me voy a referir a la cercana y desastrosa política seguida en materia de vivienda que al intentar proteger al comprador y al inquilino hace que suba el precio más y más, ni a las políticas erróneas seguidas en materia de empleo que condenan al paro a muchas personas (incluidas las empleadas de hogar a las cuales se pretendió beneficiar), etc. Voy a referirme a casos de la historia lejanos, geográfica y temporalmente, pero ilustrativos.

El 'Efecto Cobra' viene de la época de la dominación británica, cuando en la enorme y caótica ciudad india de Nueva Delhi, proliferaban las cobras y serpientes muy venenosas. Para afrontar dicho problema el gobierno británico ofreció una jugosa recompensa por cada cobra muerta que se le entregase. La idea parecía brillante, porque por un lado eso haría disminuir el número de cobras y por otro reduciría el coste futuro de la recompensa ya que cada vez habría menos cobras que capturar. Pero... la realidad fue otra muy distinta y cada vez se entregaban más cobras muertas y el coste de la medida iba en aumento, hasta que el gobierno londinense se percató de que había criaderos de cobras, cuya única finalidad era conseguir la recompensa al en-

tregar las cobras muertas a las autorida-

des.

Un caso de libro, mencionado en todos los manuales de Economía, es el de las ratas vietnamitas, en la época en la que era colonia francesa, antes de la brutal sangría que se produjo cuando el país se desgajó en dos con un alto coste de vidas. En la segunda ciudad más poblada del país y actual capital, Hanoi, había una gran plaga de ratas. Movidos por una iniciativa parecida a la del ejemplo anterior de las cobras, las autoridades francesas pusieron en marcha un incentivo económico para quien capturase ratas. Como los burócratas de la metrópoli suelen tener una visión lejana y cómoda, pensaron que sería una medida inteligente pedir solo la cola de la rata como prueba de la muerte de dicho animal para así pagar la recompensa y no tener que asumir el problema de amontonar millones de ratas muertas, lo cual era un problema colosal de higiene. Transcurrido un tiempo, cada vez se entregaban más colas de rata y el coste de la medida iba en aumento ante la perplejidad de los 'brillantes' padres de la medida. La razón es que los vietnamitas cortaban un trozo de cola del animal para



GASPAR MEANA

Occidente vive una

decadencia evidente

y sólo se preocupa

de repartir riqueza

y no de generarla

que siguiese vivo y así pudiese seguir procreando, teniendo más fácil mantener su próspero negocio de venta de colas de rata para el futuro.

Otra idea que va en la misma línea que el Efecto Cobra es la denominada Ley de Campbell, que hace referencia a las investigaciones publicadas por el sociólogo norteamericano Donald Campbell (1916-1976), quien realizó aportaciones muy valiosas a campos tan diversos como la biología, antropología, estadística, etc. La idea que Campbell expone, a grandes rasgos, es que cuando se utiliza un índice como medidor del éxito de una política gubernamental, se pervierte el uso de dicho índice de modo

que sus resultados y la información que proporciona pierden toda su validez. Un ejemplo de libro son los datos del paro, los cuales carecen de la más minima fiabilidad ya que entre unos y otros (Inem. Epa, etc.) hay diferencias abismales, consecuencia del maquillaje descarado

que se realiza sobre dicho indice (excluyendo a los parados que realizan un curso o a aquellos que trabajan una hora al día). El ejemplo principal que exponía Campbell se refería al ámbito educativo, donde en Estados Unidos comenzó a tomar fuerza la idea, ahora defendida a ultranza en España y en muchos países occidentales, conocida bajo el lema 'No Child Left Behind' (Que ningún niño se quede atrás), lo que condujo a una laxitud total en los sistemas educativos de modo que el objetivo de que nadie se descuelgue del vagón convirtió a lo que era un tren Ave en una pobre locomotora peor que los trenes de Feve. Para que ninguno se quede descolgado, lo que se hace es bajar el nivel todo lo que sea necesario,

permitir que se pase de curso con multitud de materias suspensas, etc. El resultado es que el sistema educativo público sufre un gran deterioro y sólo las clases pudientes que pueden pagar estudios selectivos a sus hijos les pueden dar una educación de calidad, generando, una vez más, el efecto contrario al deseado.

También es un ejemplo digno de mención la puesta en marcha en Finlandia, hace años, de un experimento en el cual se ofrecía una generosa renta básica universal a un grupo de personas experimental. El KELA, sistema finés de Seguridad Social, puso en marcha dicha prueba piloto con un resultado desastroso ya que desincentivó la búsqueda de empleo y el esfuerzo de dichas personas. No obstante, como todo tiene su parte positiva, dicho experimento tuvo la virtud de que simplificó el laberíntico mapa de ayudas existentes en Finlandia, cosa muy positiva. En España hay miles de ayudas dispersas, inconexas, solapadas, dentro de la jungla legal derivada del hecho de que cada Comunidad Autónoma tiene sus propias ayudas, así como cada ayuntamiento,

además de las propias del Estado central. El resultado es que hay 'profesionales' que dedican su tiempo a la consecución de dichas ayudas o paguinas. Meter el pez en la boca nunca fue buena idea, como expuso en muchas ocasiones el economista norteamericano Gary Becker (1930-2014), Premio Nobel de Economia del año 1992. Becker, autor de una obra magistral e icónica denominada 'Altruismo y Egoismo', siempre sostuvo que las políticas proteccionistas mal implementadas tenían un alto coste económico y un efecto contrario al deseado, así como un alto coste social.

Otro caso conocido es el de los 'Falsos positivos' de Colombia, donde el gobierno

> ofrecía incentivos económicos a los militares que asesinaran a guerrilleros, lo que les llevó a matar a civiles inocentes para cobrar la recompensa. En otros lugares, hay incentivos en los cuales basta una simple denuncia, sin prueba alguna que sostenga la veracidad de la

misma, para acceder a ayudas, lo cual genera una avalancha judicial de demandas y el cobro inmerecido por parte de muchas personas, así como el falseamiento de las

Occidente vive una decadencia evidente y sólo se preocupa de repartir la riqueza y no de generarla. Se vive de generar deudas y de herencias provenientes del sacrificio de los antepasados. Mala receta para sobrevivir en una jungla como la asiática que liderará el mundo a muy corto plazo. Dentro de poco, l@s europe@s seremos una especie en vias de extinción. Las mascotas no serán la solución. Nos hemos derrotado solos. Asistimos a algo parecido a la caida del Imperio Romano.

# Venezuela, una oportunidad dudosa

**DIEGO CARCEDO** 



los venezolanos, que hoy acuden a las urnas, se les abren esperanzas de un cambio político que ponga fin a la cruel y corrupta dictadura de Nicolás Maduro, el heredero del chavismo que había liquidado la democracia tradicional que conservaba desde hacía muchos años. No ha sido fácil llegar a este momento. La situación interna, con el país empobrecido y la sociedad dispersa -alrededor de cinco millones tuvieron que abandonar el país en busca de exilio- y la presión internacional consiguieron que el régimen cediera a la celebración de unas elecciones generales que, de discurrir con normalidad y respeto a los resultados, podrían dar un vuelco a la situación.

Por primera vez la oposición concurre unida, con un candidato único, el prestigioso diplomático Edmundo González Urrutia, de setenta y cuatro años, que accedió a asumir el reto tras la persecución e inhabilitación de la líder indiscutible, María Corina Machado, que se venía enfrentando al régimen con fuerte respaldo popular. Las encuestas anticipan una victoria clara de González Urrutia, algúna le pronostica hasta un noventa por ciento. Pero conociendo la situación del país y la actitud del Gobierno, son muchas dudas las que se presentan antes de que se haga el recuento de los

En primer lugar, existen todas las desconfianzas sobre el recuento, realizado por funcionarios del sistema -la presencia de una delegación del Senado español como observadora fue vetada- y en segundo lugar, la gran duda es si Maduro, hipotecado por su entorno militar, entregará el poder. Contarán para retenerlo con el apoyo de Cuba, Nicaragua y otros regimenes sandinistas que disfrutan de las riquezas que Venezuela encierra, empezando por el petróleo, y defenderán que esa relación no flaquee.

Ante este panorama destaca la alerta del histórico lider izquierdista, actual presidente de Brasil, Lula da Silva, que le recordó a Maduro que en una democracia el resultado electoral hay que respetarlo. Los análisis de los que siguen de cerca la situación se alegran del paso adelante que las elecciones significan, pero con un optimismo moderado sobre sus resultados y efectos posteriores. De partida sorprende la tranquilidad militar, a la que se asegura que Maduro ha prometido que, pase lo que pase, él no abandonará el Gobierno.

Mientras tanto, el sistema de represión no ha cesado en toda la campaña con el fin de obstaculizar la visibilidad de la oposición: desde asesinatos a iniciativas como clausurar los hoteles donde los candidatos se proponian alojarse en sus desplazamientos electorales por las provincias, y poner barreras de camiones en las entradas de las ciudades donde se proponían celebrar mítines para que sólo pudiesen acceder andando. La inmensa mayor parte de los residentes en el extranjero, que son muchos millones, enemigos del régimen, no podrán

# 38 INTERNACIONAL

# Una Venezuela polarizada vota las presidenciales más inciertas de su historia

La oposición presenta una candidatura unitaria con Edmundo González con claras opciones de generar un cambio que acabe con el régimen de Maduro

#### DAGOBERTO ESCORCIA



Todos los ojos del mundo están puestos hoy en las presidenciales de Venezuela. Votar por el cambio que propone la candidatura de Edmundo González Urrutia y lidera Maria Corina Machado o mantener seis años más al régimen chavista de Nicolás Maduro. El proceso electoral ha estado plagado de atropellos, arbitrariedades y hasta amenazas de «un baño de sangre» por parte del oficialismo, por lo que existen serias dudas sobre si se respetarán unos resultados que favorezcan a la oposición, aunque algunos expertos y encuestas apuntan a la posibilidad de que triunfe el voto que permita la transición democrática. La esperanza está en la calle.

Unos 21,3 millones de venezolanos forman parte del censo electoral, aunque sólo 69.000 (1,25%) de los 5,5 millones que residen en el exterior han sido habilitados para votar. Desde que el régimen bolivariano está en el poder se ha registrado la marcha de unos 8 millones de sus ciudadanos, lo que constituye la más grave crisis migratoria de un país que tiene además cerca de 300 presos políticos.

El mayor temor de la oposición en los anteriores comicios siempre fue la baja participación ciudadana, que favorece al oficialismo. En esta ocasión, María Corina Machado, inhabilitada por el régimen para aspirar a cualquier cargo público, ha logrado unir a todos los grupos contrarios a Maduro y ha encontrado en Edmundo González un candidato libre de ser perseguido por el Gobierno. La campaña electoral de ambos ha llenado de optimismo a la oposición al ver cómo en todas las regiones visitadas han disfrutado de recibimientos multitudinarios al grito de «hasta el final» y «por el cam-

Las declaraciones favorables a una victoria tanto por parte de González como de Machado dan vida al sueño del cambio. «La sensación es que estamos ante algo que es más que una elección», dijo a este periódico el periodista Luis Carlos Díaz, un ciberactivista detenido en 2019 por el chavismo durante nue-



El oficialismo. Maduro ondea la bandera venezolana en el acto de cierre de campaña. FAUSTO TORREALBA / REUTERS



La oposición. Machado y González Urrutia recibieron un baño de masas en su último mitin. GABY ORAA / REUTERS

#### LAS CLAVES

TENSIÓN

La campaña ha estado plagada de atropellos, arbitrariedades v hasta amenazas de un «baño de sangre»

LA SOMBRA DE LA SOSPECHA

Existen serias dudas sobre si se respetarán unos resultados que favorezcan a la oposición

ve horas, acusado de instigar el apagón eléctrico que vivió Venezuela. «No es libre ni justa. Se trata de un evento político y de la manifestación más democrática posible de la desobediencia civil, Porque lo insólito de este proceso es que el Gobierno cometió fraudes desde el inicio: no le permitió a la oposición postular libremente a su candidata y vetó a cualquier otra mujer. Y también impidió que más de 4 millones de migrantes en el exterior se registraran para votar y se calcula que otros 3 o 4 millones de personas que residen dentro del país pudieran inscribirse o mudarse de centro para votar porque el Centro Nacional Electoral no abrió correctamente los registros», explica Díaz.

#### LOS DATOS

años lleva el régimen bolivariano al frente del Gobierno de Venezuela. Hugo Chávez lo presidió entre 1999-2013, tras su muerte, fue sustituido por Nicolás Maduro.

#### Vigilancia militar

#### La incógnita sobre el papel del ejército

Una de las grandes interrogantes en este proceso electoral es el papel que desempeñarán las fuerzas armadas. El grito «¡Chávez vive!» se ha convertido en su saludo oficial, pero prometen neutralidad.

80%

fue la contracción del PIB entre 2013 y 2020. Más de 7 millones de personas dejaron el país en la última década, según Naciones Unidas.

21,3

millones de venezolanos forman parte del censo electoral, aunque sólo 69.000 (1,25%) de los 5,5 millones que residen en el extranjero podrán participar en el proceso.

#### Argentina

#### Las Madres de Plaza de Mayo apoyan a Maduro

La asociación argentina de las Madres de Plaza de Mayo, creada para pedir responsabilidades y buscar a los desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla, han declarado su respaldo a Nicolás Maduro.

150

dólares es el salario promedio en el sector privado. El sueldo mínimo apenas llega a los 4 dólares, con bonificaciones que lo llevan a unos 130.

Preguntado por lo que valora más de estos comicios, si la valentía de Maria Corina Machado para seguir luchando por devolver la democracia a su país o la ilusión demostrada en las calles por el cambio. Díaz comenta: «Todo está relacionado. María Corina es lo que es porque ha sido acompañada masivamente por la mayoría de la gente», señaló.

#### «La líder del momento»

«Tiene dos décadas de trabajo social y político, y ahora es la líder del momento y la gran decisora. Y eso es curioso porque es la gente común. Es el deseo de cambio porque estas condiciones de vida son insoportables para la población que no tiene grandes ahorros ni salarios. Venezuela viene de vivir la peor hiperinflación del planeta, viene de vivir una crisis humanitaria, de años de escasez decidida por el Estado, también de una explosión migratoria de más de 8 millones de personas y centenares de asesinados durante la represión. Los venezolanos vivimos con múltiples traumas, con muchas capas de horrores. Estamos rotos», añadió.

Los videos de la campaña de los líderes opositores han mostrado a muchas personas llorando y pidiendo la vuelta de sus familiares o rogando porque no quieren marcharse del país, hecho que algunos expertos han vaticinado sí Maduro vuelve a ganar. «Lo más importante del proceso ha sido la construcción de un nuevo nosotros», señala Diaz.

El último acto que aísla más el Ejecutivo de Maduro de la comunidad internacional sucedió el jueves, cuando no permitió la entrada a Venezuela a gobernantes de va-

rios países, pertenecientes al Grupo Idea, entre ellos la delegación del PP español, y a exgobernantes latinoamericanos, entre los cuales se encontraba una comisión del Senado de Chile y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

#### Venezuela siempre vale la pena

Todos los venezolanos que desean la vuelta de sus familiares, que ansian sentirse libres del hostigamiento policial y sueñan con mejorar las condiciones de vida han centrado el cambio en lograr que la gente emita su voto. Aprovechando las redes sociales se han emitido videos estimulando a la población a vigilar por el buen desarrollo de las elecciones y a convertirse en reporteros enviando tanto lo bueno como lo malo que vean. Es un nuevo proceso. Lleno esta vez de esperanza y de una fuerza en la que los venezolanos se basan para pensar que el cambio es posible.

«Hey papá, ¿dónde vas?», pregunta un hijo a su padre. «¿Como que dónde voy? A votar, hijo», «Vas a perder el tiempo con eso. Siempre es lo mismo», responde el joven. A continuación se observa a un niño que falla al intentar dar a una bola con un bate. Una bailarina que se cae cuando intenta bailar y a un hombre lesionado en sus piernas y que, cuando está haciendo ejercicios de recuperación, también cae al suelo. La historia continúa con el pequeño volviendo con el bate y esta vez si que golpea la bola, la bailarina acaba su danza y el hombre lograr dar unos pasos.

«¿Crees que eso vale la pena? ¿Vale la pena de verdad, papá? Pregunta el hijo. «Venezuela siempre lo vale», dice el padre. El mensaje acaba con un «Vota el 28 de julio».

La tensión entre Israel y Hezbolá -que negó su implicaciónescaló a un nivel sin precedentes en los últimos tiempos después del ataque de la milicia chií contra un campo de fútbol de la localidad drusa de Majdal Shams, en los Altos del Golán, que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981.

Los fallecidos tenían entre 10 y 20 años, según informó el servicio nacional de emergencia, conocido como la Magen David Adom -Estrella de David Roja-, que cuantificó los heridos en decenas en el ataque más grave contra civiles sufrido por Israel desde la matanza perpetrada por Hamás y otros grupos afines el 7 de octubre de 2023, «Hemos llegado y vimos toda la destrucción y varias cosas ardiendo. Las víctimas estaban tendidas sobre el césped. Ha sido difícil», relató el sanitario Idan Avshalom, citado por el periódico Jerusalem Post. «Empezamos de inmediato a evaluar a los heridos, nueve de ellos en estado crítico», añadió.

# Un ataque desde Líbano mata a once israelíes y abre la puerta a la extensión de la guerra

Tel Aviv anuncia una respuesta en un día en el que Gaza también denuncia un ataque que deja al menos 30 muertos

#### ANJE RIBERA

El horror no encuentra su límite en Oriente Medio. Volvió a demostrarse ayer en otra jornada negra que sumó nuevas víctimas a las listas de bajas de israelies y palestinos. Tanto el norte del territorio hebreo como la Franja de Gaza fueron de nuevo escenarios de la sinrazón mediante matanzas que amenazan con elevar aun más, si es posible, la tragedia humanitaria que desde décadas anida en la zona.

La guerra de Gaza, que parecía más cerca de su final tras los mensajes transmitidos al primer ministro judío, Benjamín Netanyahu, durante su visita a Estados Unidos, ahora vuelve a alejarse de un alto el fuego. Es más el cruel ataque realizado ayer desde Libano, que costó la vida a once israelíes, muchos de ellos niños, aventura una cruenta reacción del Gobierno de Tel Aviv e incluso tal vez una invasión del sur del País del Cedro, como ya ocurrió en la parte final del pasado siglo.

«Hezbolá está detrás de este



Sanitarios, trasladando a algunos heridos. AFP

desastre. Es responsable de sus consecuencias. Abrazamos a las familias de los fallecidos y heridos y a la comunidad drusa en su conjunto, ciudadanos del Estado de Israel», apuntó Hagari en su cuenta en X. «Según las evaluaciones de la situación en las Fuerzas de Defensa de Israel y la información de inteligencia de que disponemos ha sido ellos», añadió otro portavoz del ejército. La milicia proirani, sin embargo, desmintió categóricamente las acusaciones, según recogió el diario L'Oriente le Jour. «La Resistencia Islámica no tiene nada que ver con el incidente».

Políticos de todo el espectro politico israeli expresaron su in-

Las víctimas, la mayoría menores, se encontraban en un campo de fútbol de una localidad drusa de los Altos del Golán

dignación por el ataque y el fracaso del Gobierno en brindar seguridad en el norte después de largos meses de combates, al tiempo que exigieron acciones decisivas contra Hezbolá. Algunas fuentes hablaban de un respuesta inmediata y agresiva.

Horas antes, el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la dirección del movimiento islamista palestino Hamás, denunció que un ataque israelí contra una escuela que servía de refugio de desplazados en la localidad de Deir al-Balá había dejado al menos treinta muertos y un centenar de heridos. La agencia oficial de noticias palestina WAFA informó de que han sido alcanzados un centro médico y un lugar de oración en el interior de la escuela Jadija, al oeste de la localidad.

Tel Aviv confirmó el ataque contra la posición, pero describió el objetivo como un cuartel de Hamás en un día en el que también bombardeó el sur del enclave, en Rafá y Jan Yunis, así como en el barrio de Zeitun en la ciudad de Gaza.

# La despensa de los asturianos se amolda a la inflación, con menos aceite de oliva y pescado

El Principado lidera a nivel nacional el consumo de productos del mar, leche, café y galletas y prefiere las patatas y el pan al arroz o la pasta

NOELIA A. ERAUSQUIN



GIJÓN. ¿Somos lo que comemos o en buena medida comemos lo que somos? La cesta de la compra depende de numerosos factores, desde el poder adquisitivo al tiempo disponible, pasando por la cultura o la coyuntura económica gene-

ral. Hasta el envejecimiento de la población se nota, porque no come igual un adolescente que un anciano. Sin embargo, el bolsillo es el factor que gana enteros en los últimos años, en los que se ha visto un claro cambio, una mayor contención, con un carrito menguante ante la subida de precios, en el que abundan los productos de marca blanca y ofertas e, igualmente, con el tique de la compra al alza. En 2022 los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas se dispararon un 15,4% y en 2023 lo hicieron un 7,1%. Según el último dato del IPC, de junio, el incremento fue del 4.6%.

Sin embargo, más allá del efecto de la inflación, existen particularidades en las neveras y alacenas de la región. Atendiendo al Informe Anual del Consumo Alimentario 2023, que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, las asturianas contienen más leche, frutas, legumbres, patatas y pescado que la media nacional, pero menos verduras, pasta y carne. No obstante, más allá de los lácteos y de los productos del mar, en los que el Principado

El poder adquisitivo, la edad y el tipo de familia afectan al carro de la compra, al igual que la tradición culinaria lidera el consumo per cápita, Asturias también es la comunidad en la que más café y bebidas espirituosas se toman y más galletas se compran.

Según los datos que maneja el ministerio, en 2023, los españoles gastaron casi 117.000 millones de euros en alimentación, un 7,5% más que en 2022, derivado de la escalada de precios, porque realmente el volumen fue a la baja, algo menos de 31.000 millones de kilolitros, un 0,7% menos que el año precedente.

A finales del pasado mes, el Instituto Nacional de Estadística publicó la Encuesta de Presupuestos Familiares que arroja algo más de luz sobre el impacto económico de la inflación en la cesta de la compra. El gasto medio por hogar en alimentos y bebidas no alcohólicas fue en el Principado de 5.234 euros, un 4,6% más con respecto al año anterior, en el que ya se habia disparado un 8,5%.

Si se tiene en cuenta únicamente el consumo per cápita, se situó en 2.372 euros, un 5,2% más, tras escalar ya un 9,1% en 2022. Nunca se había gastado tanto en comida, aunque ese aumento fue inferior al de los precios. Precisamente, por esa mayor contención. Los asturianos se aprietan el cinturón a la hora de ir al súper.

#### Gasto disparado

En una década cada asturiano destina a la comida casi un 42% más de presupuesto. Y eso que, a la hora



#### CONSUMO PER CÁPITA EN ASTURIAS Y MEDIA NACIONAL



3,46 Asturias 3,26 España



40,21 Asturias 48,92 España



4,75 Asturias 3,85 España



11,2 Asturias 12 España



11,2 Asturias 12 España



24,25 Asturias 18,56

España



9,10 Asturias 8,68

España



124,21 Asturias 97,33

España



3,57 Asturias 3,75 España

de llenar el carro, los establecimientos constatan que se buscan productos de menor coste, pero ni con esas. De 2022 a 2023 solo bajó el gasto por hogar en pescado y marisco, de 638 euros a 558 euros (también su consumo), y en aceites y grasas, de 165 a 149, con una migración clara del aceite de oliva al de girasol o, incluso, a otros más baratos.

Pero hay grandes diferencias por comunidades autónomas, que dependen del bolsillo, pero de mucho más. Por ejemplo, asturianos, vascos y gallegos, con gran tradición pesquera, destacan por el consumo de alimentos procedentes del mar, a pesar de que este caiga. De hecho, en lineas generales, en el Principado se realiza una mayor ingesta per cápita de productos de la pesca, 24,25 kilogramos, frente a los 18,56 de media. La mitad corresponden a pescados frescos, 12,2 kilogramos, la mayor cantidad junto con el País Vasco, y muy por encima de los 7,9 estatales. Mientras, cada asturiano toca a 6,4 kilogramos al año de mariscos y crustáceos, solo por detrás de los 6,7 gallegos y más de kilo y medio por encima del promedio, aunque son menos que el ejercicio anterior. Igualmente, más allá de esa relación con el mar, también influye la edad media de la población. Como ejemplo, el perfil del consumidor de pescado fresco se corresponde con un hogar de clase media o alta y en el que el responsa-

#### Agua del grifo, vino y bebidas espirituosas, pero menos cerveza

Y más allá de lo que se come, está lo que se bebe en Asturias. En el caso del agua, se opta por la del grifo. Solo se compran 42,3 litros por persona y año. El Principado es la cuarta comunidad que menos consume. También se sitúa la cerveza por debajo del promedio, 14,8 por 19,3. A lo que somos más aficionados que el promedio es a las bebidas espirituosas, más de un litro al año por persona, un 25% por encima del conjunto del país y la comunidad que lidera el consumo. Y también destaca el vino. Toca a 10,1 litros por asturiano frente a los 6,9 de media. Solo supera esa cantidad La Rioja, con 11.

ble de las compras supera los 50 años. La edad media en el Principado es de 49,30 años por los 44,18 del conjunto del país.

Sin embargo, con la carne, las compras son ligeramente inferiores a la media, 29,1 kilogramos por persona, frente a 29,6, aunque hay diferencias por tipos: de vacuno, 4,75 kilogramos al año, casi un kilo por encima del promedio -de nuevo influye la edad en el perfil del comprador-; de pollo, 11,2, un kilo por debajo; de ovino y caprino, 0,7, en línea con la mayoría; lo mismo que sucede con el cerdo, 9 kilos, y el conejo, con solo medio.

#### Perfil del comprador

Por otro lado, en lo que se refiere a carnes transformadas, el consumo en la región es de alrededor de 10,7 kilogramos por habitante, mientras que en el conjunto del país es de 10,3. Los que eligen principalmente esta opción son hogares con hijos mayores, monoparentales o parejas sin hijos, y hay una compra más intensiva en las familias de clase socioeconómica media y alta. El perfil es relativamente similar al de los que tiran de platos preparados, como pizzas, cremas o tortillas refrigeradas, aunque en el Principado se recurre a ellos mucho menos: 12,22 kilogramos por cabeza, 4,21 menos que la media. La población envejecida vuelve a

Y entre los hidratos de carbono, en la comunidad se elige, sobre todo, el pan y las patatas: más de 33 y de 28 kilogramos por persona al año, respectivamente, en ambos casos muy por encima de la media. De hecho, Asturias lidera la compra de pan fresco y congelado (27,7 kilos) y se sitúa en la parte alta de la tabla en lo que se refiere a estos tubérculos. Sin embargo, se consume menos pasta o arroz. Este último, más presente en hogares de clase baja y en comunidades del Mediterráneo, sobre todo en Valencia, se queda en Asturias en 3,57 kilogramos, 200 gramos menos que el promedio. La pasta también gana en ese litoral, mientras que en el Principado se situó en 3,25 (4,14 de media).

En el caso de las legumbres, son prácticamente tres kilos y medio al año, ligeramente por encima del promedio. Lo que si se consume en el Principado bastante más que en el conjunto del país es la fruta fresca: 87 kilogramos frente a 78,5, aunque lejos de los casi 109 de Navarra. También son estos los que más hortalizas comen, cerca del

# Más platos únicos en la mesa y menos tiempo en la cocina

La dieta mediterránea sigue predominando y la ensalada verde es la elaboración más frecuente

#### N. A. E.

GIJÓN. España es un país de dieta mediterránea, de norte a sur. Más allá de las peculiaridades de cada comunidad, el Informe Anual del Consumo Alimentario 2023 subrava que la población es de costumbres y consume a diario lácteos, frutas, harinas y grasas. Igualmente, también destaca la cada vez mayor convivencia de distintos tipos de dietas más o menos restrictivas. Durante el año 2023, el 43,5 % de las personas mayores de cinco años se declararon 'flexitarianos', es decir, que realizan una menor ingesta de proteína cárnica a la semana (menos de seis veces), mientras que los vegetarianos y veganos aumentan y ya son el 3,5%.

Además, hay un mayor interés por la salud, aunque también por el bolsillo. Por ejemplo, los productos ecológicos, habitualmente más caros, están presentes, sobre todo, en los domicilios de familias de clase media o alta y de más de 50 años, que normalmente tienen un poder adquisitivo mayor. En el caso de Asturias, en

2023, el consumo de este tipo de productos fue de 16 kilogramos per cápita, frente a los 13,3 del promedio nacional.

Pero este informe va más allá y también recoge las elaboraciones más frecuentes. Así, la receta más consumida por los hogares españoles a cierre de año fue la ensalada verde, aunque pierde 1,1 puntos de cuota con respecto a antes de la pandemia. La siguen la pizza, la ensalada de tomate y la pechuga de pollo. Pero son estas dos últimas, así como la sopa de pasta, el lomo, los espaguetis o los garbanzos los platos que están ganando más relevancia en la

Además, ante la falta de tiempo o el deseo de dedicar menos a la cocina, las preparaciones caseras van disminuyendo y los hogares optan cada vez más por utilizar ayudas culinarias, como salsas comerciales o caldos envasados, o incluso por consumir más platos industriales. Según el análisis, los platos de pescado y de

Las familias optan más por los platos a la plancha o sin cocinar, frente a los fritos, que pierden relevancia

verduras son los más penalizados en el largo plazo. En contraposición de los de legumbres, arroz o huevo, la única proteína de origen animal cuyo precio se ha mantenido más estable. A esto hay que añadir que esa búsqueda de simplificación lleva al plato único a ser cada vez más habitual. La mitad de las comidas que se realizan son de plato único y, en el caso de las cenas, siete de cada diez.

#### Plancha o sin cocinar

En cuanto a los modos de preparación, los hogares españoles optan más por platos a la plancha o sin cocinar, muy en línea con ese sentido práctico y el menor tiempo dedicado a la cocina. Adicionalmente, se destaca que el frito es el modo que más relevancia está perdiendo, tendencia que está relacionada con el incremento del precio del aceite y una mayor búsqueda de salud a través de la alimentación.

En cuanto a las rutinas en el desayuno, se mantienen las adoptadas tras la pandemia: ingesta cada vez más temprana (antes de las 8 de la mañana), opciones sencillas y rápidas y, como consecuencia, menos dedicación a la elaboración (menos de 10 minutos). El dulce sigue siendo el más relevante, sobre todo, en el norte del país, y el salado no llega a uno de cada cuatro.

doble que los asturianos, 78 kilogramos por 40,21 kilogramos aquí y cerca de 49 de toda España. Igualmente, su compra ha caído de forma importante en el último ejercicio y, de nuevo, el poder adquisitivo se sitúa como uno de los determinantes para adquirir unos productos que se han disparado de precio en los últimos dos años. En el caso de las frutas y hortalizas transformadas, el consumo regional por habitante se queda en 10,9 kilos (11,65 a nivel nacional).

Y como sucede con el pescado, la leche también se bebe más en regiones con tradición ganadera, como Galicia o Asturias. El Principado lidera la ingesta de produc-

tos lácteos 124,21 kilolitros, 27 más que la media, gracias, sobre todo, a los 83,7 de leche. Y, por lo visto, con frecuencia se toma con café. En la región somos campeones en su consumo y en el de infusiones, 2,33 kilogramos al año por persona, medio kilo por encima del conjunto del territorio.

Hay otros productos en el informe. Por ejemplo, el asturiano medio come 9,1 kilogramos de huevos, y es goloso. Le pierde el dulce. Come más chocolate que el resto y es el que más galletas ingiere, 6,67 kilos al año, dos más que el promedio, y aún más en Navidad. En esas fechas cada habitante de la región toca a más de un kilogra-

mo de productos típicos de las fiestas, un 55,6% más que el resto. El regreso de los que viven fuera puede afectar a la media.

¿Y qué está sucediendo con el aceite? Su precio ha subido un 200% en tres años hasta convertirse prácticamente en un producto de lujo. Ha triplicado su coste en los lineales de los supermercados, con precios medios de más de 9 euros el litro. En Asturias se consumieron 4,25 litros por persona en 2023, uno más que a nivel nacional, pero uno menos que en 2022, cuando eran 5,2. Por contra, aumentó el de girasol, que pasó de 4 a 4,6, frente a los 3,33 del pro-

Datos en bilabitros Fuentio: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



3,25 Asturias 4,14

España



28 Asturias





87,04 Asturias

Asturias 27,35 78,51 España España

33,10



4,25 Asturias

3,2 España



4,6 Asturias

3,33 España



6,67 Asturias

4,84 España



3,84 Asturias

3,18

España



2,33 Asturias

1,75 España

# Europa declara la guerra a las grandes plataformas chinas

La CE propondrá eliminar las exenciones a envíos de menos de 150 euros para proteger a las marcas de comercio locales

#### ZIGOR ALDAMA

Un reloj inteligente por 15,99 euros. Un conjunto de bikini por diez o tres tops por 5,1. Quince bombillas LED por 6,53 euros. Y asi hasta el infinito. Las plataformas de comercio electrónico transfronterizo de China han sacudido Occidente con la misma estrategia: producción 'low cost' en China, envios directos a través de poderosos canales logísticos, y un pírrico beneficio que muchos estiman incluso negativo. Nombres como Aliexpress, Temu o Shein se han convertido así en gigantes que dominan el mercado de numerosos productos: desde el 'ultra fast fashion', hasta la electrónica básica.

Pero en esta ecuación de éxito destaca otro elemento: los impuestos. El gigantesco bazar 'online' chino solo empezó a pagar IVA a partir de julio de 2021, y todavía está exento de derechos de aduanas y de aranceles para envios con un valor inferior a los 150 euros. El año pasado entraron en la Unión Europea nada menos que 2,300 millones.

Y los comerciantes locales afirman que esto destruye su negocio. «No puedo competir porque tengo unos costes muy superiores: tengo que abonar el alquiler de la tienda y sueldos que no tienen nada que ver con los chinos», comenta Marina Fernández, que regenta una tienda de iluminación en Bilbao. «Algunos critican que mucho de lo que nosotros vendemos también está hecho en China, pero no tienen en cuenta el trabajo que hacemos para asegurar la calidad del producto y el servicio al cliente posterior a la compra», se defiende. No es la única que piensa así. El pasado



Centro de logística de comercio electrónico en la ciudad de Nanjing. z. a.

febrero, una asociación de fabricantes europeos de juguetes adquirió en Temu 19 piezas diferentes y las analizó a fondo: ninguna cumplia los estándares europeos, y 18 suponían un serio peligro para los niños.

#### Competencia desleal

La Comisión Europea no tiene dudas: las plataformas chinas hacen competencia desleal. Y, por eso, según ha avanzado el diario Financial Times, este verano propondrá eliminar el mínimo de 150 euros para imponer derechos de aduana a todos los paquetes que procedan de fuera de la UE, no solo de China. Es una medida que ya se planteó en mayo del año pasado y que busca proteger a la industria local encareciendo los productos chinos. Lo mismo que ha hecho con los coches eléctricos de dicho país, que ahora cuestan hasta un 38,1% más por los aranceles que han entrado en vigor este mes.

En Estados Unidos plantean hacer exactamente lo mismo. Sobre todo porque al otro lado del Atlántico las reglas son todavía más favorables al comercio 'online' chino: todos los productos que cuesten menos de 800 dólares (736 euros) entran sin pagar impuesto alguno. Es lo que se conoce como norma 'de minimis', y el año pasado se beneficiaron de ella más de mil millones de envíos –un 53% más que en 2022– con un valor estimado en 54.500 millones de dólares (50.127 millones de euros). En ocho años, el volumen de estas compras se ha multiplicado por 6,4.

Por si fuese poco, Washington asegura que este es también un coladero para todo tipo de productos ilegales. «No menos del 94% de todas las importaciones entran con la regla 'de minimis', y suponen el 90% de los narcóticos ilegales, productos agrícolas no autorizados y falsificaciones», afirma el presidente del Comité para la Competencia Estratégica, Mike Gallagher, que denuncia la destrucción de empleo y de tejido industrial nacionales.

# AsturiasInnova+ lleva la descarbonización a la Feria de Muestras

ArcelorMittal, DuPont, Asturiana de Zinc y Tudela Veguín expondrán sus proyectos en la jornada del 8 de agosto en el pabellón del Principado

#### E. C.

GIJÓN. AsturiasInnova+ vuelve a la Feria Internacional de Muestras de Asturias por segundo año consecutivo con la organización de una jornada en la que se abordará un asunto clave para la economia, el empleo y el futuro de la industria en nuestra región y en nuestro país. Bajo el título 'Descarbonización industrial. Contratos de adhesión con Asturias', el proyecto de divulgación de la innovación, la ciencia y la tecnología de este periódico va a contar con la presencia de cuatro de las multinacionales más importantes que operan en el Principado y que afrontan proyectos de descarbonización para la modernización de sus plantas.

Se trata de ArcelorMittal, Du-Pont, Asturiana de Zinc y Tudela Veguín, en representación de cuatro sectores básicos de la industria regional: el acero, la industria quimica, el zinc y el cemento. Responsables de cada de una de esas empresas harán una exposición individual de sus respectivos proyectos y los datos básicos de cómo y cuándo se van a abordar. En la jornada intervendrá también la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, y el comisionado especial para el PERTE de Descarbonización Industrial, el asturiano Luis Angel Colunga.

José Maria Urbano, como director de Asturias Innova+, hará la presentación inicial; habrá un saludo institucional de Félix Baragaño, como presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, organizadora de la Feria de Mues-

#### LOS PONENTES

- ArcelorMittal. Ignacio Baquet, director técnico de la siderúrgica en Asturias.
- DuPont. Ignacio Vigil, director de Sostenibilidad, y Paloma Rendueles, líder de Tecnología en Operaciones.
- Asturiana de Zinc. Rodrigo Rodríguez, responsable de Comunicación, y Fernando Florentino Rico, 'project manager' para los proyectos del PERTE.
- ▶ Tudela Veguín. Fernando Fernández Tresguerres, responsable de Energía y Medio Ambiente en Masaveu Industria.
- Principado y Ministerio de Industria. La consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, y el comisionado especial para el PERTE de Descarbonización Industrial, Luis Ángel Colunga.

tras, y Laura Mayordomo, coordinadora de AsturiasInnova+, se encargará de la coordinación de las ponencias y de las presentaciones

La jornada se celebrará el dia 8 de agosto, jueves, a las 11.15 horas, en el pabellón del Principado de la Feria, que este año va a estar gestionado precisamente por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico. Con esta jornada, AsturiasInnova+ vuelve a incidir en un asunto de importancia capital para el desarrollo económico del Principado, dada la entidad de las multinacionales participantes y la envergadura de sus proyectos de descarbonización, que cuentan en esta ocasión con el apoyo del Ministerio de Industria y Turismo de la mano de Luis Angel Colunga.

# CUERVO&ALFAGEME ABOGADAS Elena Cuervo García Susana Alfageme Antuña Defensa y reclamación Clases de Derecho Clases de Derecho Calle Acustino Coluentes M\*12, EMILOC Opon 33205

### El Principado destaca su liderazgo en la regulación de las baterías

P. L. / P. G.

GIJÓN. La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, destacó ayer que Asturias «es una de las primeras comunidades autónomas que va a poner en marcha un marco regulatorio» para ordenar la instalación de parques de baterias. La también consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo destacó que la región «lidera» este asunto, en el que ya están trabajando «las dos consejerías implicadas, la de Ordenación de Territorio y la de Industria». En este sentido, recordó que los propios consejeros –Ovidio Zapico y Nieves Roqueñi, respectivamente– «dieron una rueda de prensa conjunta contando por dónde iria esta normativa, que verá la luz la próxima semana».

Ese trabajo que realizan ambos departamentos del Gobierno asturiano «de manera coordinada» quedará patente el próximo miércoles en una reunión monográfica de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para definir el marco regulatorio que regirá la instalación de parques de baterías en Principado. Una normativa que «culminará con un decreto en el mes de diciembre», apuntó Llamedo durante una visita a Villaviciosa.

Zapico explicó el pasado jueves, tras anunciar el aplazamiento de este debate en el seno de la CUOTA previsto para ese día, que el objetivo de este retraso es que esta regulación «refleje con rotundidad la voluntad política de este Gobierno, expresada públicamente ante los vecinos afectados por este tipo de proyectos, de establecer limitaciones en aras a una protección efectiva de la ciudadanía del medio rural».

n 2016, la Federación de Empresarios del Metal y Afines del Principado de Asturias, Femetal, decidió apostar por la creación de un clúster de fabricación avanzada del sector. Aquella iniciativa prosperó y el pasado jueves celebró su octavo aniversario con un total de 81 empresas asociadas que alcanzan los 2.600 millones de euros de facturación y generan más de 10.800 empleos. FemetalIndustry -su nueva denominación que sustituye a MetaIndusty4-, que alinea los intereses y recursos del clúster con los de la propia patronal, está compuesto por compa-

«FemetalIndustry es el único clúster de Asturias que ostenta el sello de excelencia europeo en la gestión gracias a un esfuerzo de la organización. Esto nos da ventaja frente a otros actores a la hora de conseguir proyectos, porque permite presentarte con una tarjeta de excelencia que te abre muchas puertas», afirma la secretaria general de Femetal y gerente del clúster, María Pérez Medina.

cadena de valor.

En el último año, la entidad realizó 48 actividades que involucraron a 512 empresas y organizaciones, llevó a cabo 13 proyectos con un presupuesto conjunto de 11,6 millones de euros e interactuó con 19 países de cuatro continentes diferentes. El retorno del trabajo realizado por el clúster se cifra en que, por cada euro invertido por las empresas socias, obtiene doce.

José Ramón Natal, responsable de FemetalIndustry, explica que esos resultados se consiguen por «una sólida base de partida, que es un análisis en profundidad de todo el sector que nos ha permitido segmentar e identificar las principales cadenas de valor en las que está trabajando la industria del metal asturiana».



# Innovación con retorno en el sector del metal

FemetalIndustry. El clúster, que acaba de cambiar su denominación en su octavo aniversario, tiene 81 socios con una facturación conjunta de 2.600 millones



Ese trabajo previo, explica, se traduce, a su vez, en «una base de conocimiento a través de un trabajo público-privado como el realizado junto al Principado de Asturias, que permite definir las políticas de transformación digital y extender una red importante y tener una notable cantidad de proyectos». Subraya Natal que ese proceso de adopción de nuevas tecnologias exige, además,

«que los trabajadores adquieran nuevas habilidades para poder transformar las compañías en organizaciones más modernas».

A través de FemetalIndustry, numerosas pymes asturianas han podido acceder a proyectos europeos y nacionales que, de otro modo, habría sido complicado. «Actualmente, estamos trabajando en iniciativas que facilitan la introducción de tecnología habilitadora tanto en los procesos de producción como en la generación de nuevos productos o nuevos servicios, a través de sistemas basados en inteligencia artificial, gemelos digitales, aplicación de 'blockchain', aplicación de fabricación aditiva en diversos ámbitos o eficiencia energética y la reducción de emisiones. para aplicarlo en las cadenas de valor identificadas», apunta Natal.

La ciberseguridad es otro de los ámbitos de actuación dentro del trabajo que realiza el clúster junto a sus empresas asociadas. «Hay un tema transversal que afecta a todas las organizaciones y es el de la seguridad OT (centrada en la protección de la infraestructura física y en la detecFemetalIndustry «ostenta el sello de excelencia europeo en la gestión gracias a un esfuerzo de la organización»

ción de cambios en los procesos industriales mediante la monitorización de dispositivos), por eso estamos empezando a abordarlo con el nuevo grupo de trabajo», sostiene Silvia Jiménez, responsable de proyectos de Femetallndustry.

Sobre este aspecto, José Ramón Natal considera que en los últimos años se han introducido multitud de dispositivos interconectados que requieren de un elevado grado de seguridad dentro de las plantas de producción y que pueden implicar vulnerabilidades: «El nivel de adopción de medidas de ciberseguridad no ha ido acompasado al de las tecnologías y requiere de un esfuerzo por nuestra parte y por parte de las empresas, y por eso queremos ofrecerles apoyo tanto en el análisis como en las soluciones».

#### Con el apoyo de:















Fran Garrigós, de azul, derriba al georgiano Giorgi Sardalashvili en el combate por la medalla de bronce. AFP

# El judo español es de bronce

Fran Garrigós se redime de una dolorosa derrota en semifinales y consigue el primer podio para España

JAVIER ASPRÓN Enviado Especial.



Ya con el bronce colgado del cuello y una media sonrisa, Fran Garrigós trataba de explicar sus sensaciones. A él le ha tocado abrir la lata, romper el cascarón. «Da mucha alegría ser el primero y encima el primer día, aunque espero que no tarden en llegar muchas más». La primera medalla de España en los Juegos lleva su nombre, la de un judoca que llegaba a París con la vitola de favorito después de proclamarse campeón

mundial y mejor deportista español de 2023. Con esos antecedentes, ni a él se le ocurría ocultar que venía a por el oro, pero, aunque la presa es menor, asegura que el bronce es igual de luminoso.

Garrigós se subió al podio tras derrotar en el tiempo extra al georgiano Giorgi Sardalashvili, su sucesor este año como primer judoca de la categoría -60 kilos. El español, eliminado a la primera en sus anteriores experiencias olímpicas, Río y Tokio, logró quitarse la espina y sumar la séptima medalla del judo español, la segunda en categoría masculina tras la plata conquistada por Ernesto Pérez Lobo en Atlanta 96. Han tenido que pasar 24 años.

«He conseguido uno de los sueños que tenía de pequeño, aunque de otro color», aseguró el madrileño, criado familiarmente en Móstoles y deportivamente en Brunete, en el dojo de Joaquín Ruiz Llorente, Quino. A él le dio el primer abrazo tras terminar su participación y a él también, entre otros muchos, va dedicada la medalla.

En la grada esperaban también

para su abrazo Manoli y Paco, sus padres, y su novia Ana, subcampeona mundial en 2020 en este deporte. Ellos más que nadie saben el dificil camino que ha tenido que transitar Fran hasta la medalla, sobre todo tras la dolorosa derrota a la primera en Tokio, donde ya llegaba con las expectativas muy altas. Solo un profundo trabajo mental impidió que abandonara antes de tiem-

Garrigós venía a por el oro des-

pués de un ciclo olímpico casi perfecto que lo proclamó campeón mundial en 2023, pero un error en el tiempo extra en la semifinal ante el kazajo Yeldos Smetov le dejó con agua fria después de un buen comienzo en el que superó sus dos primeros combates del día a las bravas, suficiente para no perderse la lucha por las medallas.

Por la mañana Fran se sacudió los nervios ante el belga Jorre

Verstraten. En su cabeza rondaban esas dos derrotas en Rio y Tokio. Pero traía la lección aprendida. Los rivales, uno a uno y sin pensar en las medallas. Así todo un premio menor. Fue un jarro de es más sencillo. No se lo puso fácil el belga, que se había estrenado en una ronda anterior y llegaba con los músculos calientes. Exigió a fondo a Fran, aunque no lo suficiente para perder la compostura. «El primero siempre es el peor combate», decia empapa-

#### «No vas a volver a pisar Japón», las amenazas al medallista tras su victoria ante el nipón

«No vas a volver a pisar Japón» leyó en su móvil Fran Garrigós nada más clasificarse para las semifinales. Esta amenaza se debió a una interpretación que hizo la delegación japonesa y aficionados de su país después de que el madrileño lograra un

'mate' con el que acababa el combate y dejaba casi inconsciente a Ryuju Nagayama, según 'Relevo'. El equipo oriental se quejó de que el español mantuvo la estrangulación pese a que la jueza había dado por finalizada la técnica. Nagayama no dio la mano a Garrigós.

El español recibió mensajes ofensivos como «no serás bien recibido en Japón», adonde el español acude con frecuencia a entrenar, «deberían juzgarte

por tentativa de asesinato», «no vuelvas a pisar un tatami» o «qué vergüenza, no te deberían dejar hacer judo nunca más».

Garrigós dijo que no oyó la señal de la jueza: «Aqui no se escuchaba muy bien. Habia dado mate. Yo seguí sin darme cuenta hasta que se acercó el árbitro. Cuando se acercó, solté y estaba 'dormido' Nagayama. Por quedarse 'dormido' en el tatami le dan la victoria al rival y poco más».

#### LAS CLAVES

RECUPERADO

Un profundo trabajo mental impidió que Garrigós abandonara tras las derrota a la primera en Tokio

DERROTA ANTE EL CAMPEÓN El madrileño sólo cometió en París un error, en semis ante Yeldos Smetov. quien se colgaría el oro

do en sudor después de ese primer esfuerzo y sin tiempo casi para recuperarse antes de afrontar el segundo envite. «He cometido errores, pero me he ido encontrando cada vez me-

Lo demostró, vaya que sí, al toparse con el japonés Ryuju Nagayama, al que nunca había derrotado, «Lo va a hacer mucho mejor a partir de ahora, ya veréis», vaticinaba a los periodistas Alejandro Blanco, presidente del COE y exjudoca, presente en el pabellón acompañando a la ministra Pilar Alegría. Más tarde se les unió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por su esposa.

#### Convencido y más agresivo

Fran salió más agresivo, más convencido de sus posibilidades. Llevó la iniciativa y tuvo su premio a los tres minutos de combate, cuando estranguló a su rival hasta someterlo con un 'katate jime'. Ippon y diez puntos definitivos. No lo vio así el asiático, que se negó a dar la mano al español y permaneció varios minutos sobre el tatami reclamando por su derrota. Poco le importó a Garrigós, camino ya del vestuario en espera de las semifinales. Como tampoco le importaron las decenas de mensajes que empezaron a llegar desde Japón a sus redes sociales acusándolo de mal judoca.

Fran iba lanzado, pero cometió su único error en el peor momento, durante el tiempo extra de su combate de semifinales ante Yeldos Smetov, quien después logró el oro. «He cometido un fallo y me ha estrangulado en el suelo», se lamentaba. Casi sin tiempo se plantó de nuevo en el tatami para enfrentarse a Sardalashvili.

Minutos antes, en su misma situación, su compañera de entrenamientos Laura Martinez se había quedado sin el bronce al perder con la francesa Shirine Boukli. Pero en su cabeza no pudieron entrar los malos pensamientos. Garrigós cerró la mente a las desgracias y sometió al georgiano con un 'waza-ari' jaleado por el pabellón. El trabajo había concluido.

# Nadal y Alcaraz forman una muy buena pareja

El balear, brillante, y el murciano culminan con victoria un estreno lleno de emoción ante los argentinos González y Molteni por 7-6 (4) y 6-4

LAURA MARTA Enviada Especial.



Rafael Nadal vuelve a casa, esta Philippe Chatrier de múltiples colores porque aquí se respira ese espíritu olímpico que iguala modalidades y une a todas las estrellas. Pero el respeto que le profesa esta pista sigue siendo el mismo: infinito. Es el hijo pródigo francés, estatua en la entrada de este Roland Garros sea olímpico o no, y protagonista por sorpresa en una ceremonia de inauguración que le dedicó un puesto de honor como portador de la antorcha en sus últimos metros. «Fue el momento de la ceremonia, increible», como resumió Alcaraz.

Y es el hijo pródigo del deporte mundial, rendido el personal en el recibimiento al tenista cuando salió a esta pista que conoce tan bien.

Su casa. En la que ha invitado a otro grande del hoy, un Carlos Alcaraz que disfruta de su primera experiencia olímpica, pero ya es ídolo de todos. Juntos protagonizaron en una tarde lluviosa de sábado la imagen icónica de este Paris 2024: el pasado, el presente y el futuro del tenis en un mismo lado de la pista. Nadal, encontrándose con su yo del pasado; Alcaraz, con su yo del mañana. En total, 26 Grand Slams; en total, historia del tenis construida y por construir.

El murciano, que disfrutó de su primera experiencia olímpica al mediodía, victoria cómoda y divertida contra Hady Habib, ya habia dejado claro que quien mandaria en la pista de dobles sería el balear. Daba igual lo que pasara en el encuentro. Pero no era lo de menos el resultado para los dos españo-

El debut en dobles de Carreño se aplazó hasta hoy por la lluvia continua que cayó ayer sobre París les, que ambicionan esta medalla tan posible como legendaria. Era un reto, admitia Alcaraz tras su partido individual, porque ellos no han disputado más que unos cuantos entrenamientos estos días en Paris, y Nadal había hecho saltar las alarmas con unas molestias en la pierna derecha (mantuvo la venda en el muslo), y los argentinos son una pareja consolidada en esta modalidad.

El choque discurrió entre los «vamos, Rafa» y «vamos, Carlitos», y los nervios de Alcaraz, perdido su primer turno de saque y cierta descoordinación en los intentos de cruce, y la contundencia de Nadal, que ha venido a lo que ha venido. Agresivo, firme, rápido, letal. Compitiendo a veces por los dos. Y además, jugando en casa: cada punto suyo, una fiesta.

A la que se fue uniendo poco a poco el murciano, atenazado porque también notó la trascendencia del momento, del choque, de que estaba al inicio del camino hacia una medalla para su palmarés, en sus primeros Juegos, pero también una medalla para el palmarés del balear, en los que son sus últimos,

#### Ánimos de la grada

Anima la grada al murciano y Nadal anima a la grada. En todas partes, activo de mente y de piernas como no se le había visto hace dos semanas en Bastad. Agilisimo en la red, aunque tenga que rematar con la caña. Lo que cambia un jugador en pocos días, lo que se activa siempre este Nadal olímpico que debutó en Atenas 2004, con Carlos Moyà de pareja, quien es ahora su entrenador, que logró el oro en Pekín 2008, que se perdió ser abanderado en Londres 2012 por las rodillas, que se desquitó con la bandera y el oro en dobles en Río 2016, que se enfada con cada fallo suyo, siempre exigente, y que persigue el punto sin descanso, de lado a lado, arriba y abajo, y como un gato en la red.

Hay errores, en los dos cuadros de la misma pista. Dobles faltas, reveses paralelos que no cruzan la cinta, malas decisiones en algún remate aparentemente fácil. Aguantan los argentinos, que saben que no son los protagonistas de esta fiesta y cuesta restar ante los servicios de Molteni sobre todo. pero se alcanza el tie break y se desata la grada en una ola que hasta Nadal tiene que parar porque, como decimos, ha venido a lo que ha ve-

Pelea y pelea la pareja de rojo, ya mejor coordinada y consciente de sí mismos y del otro. Y se recupera una rotura en contra para encarrilar el triunfo porque la adrenalina los llevó a conseguir el saque de Molteni por fin, y un 5-4 definitivo. Si tembló Alcaraz en su primer turno, Nadal no lo hizo en el último. Envuelto en la adoración que le profesan en todos los sitios, se marcó el juego del partido: fuerza, determinación, puro Nadal. Guia del primer triunfo de este superdobles que ya impone miedo en los Juegos de París 2024.



Nadal y Alcaraz chocan las manos tras un punto de la pareja española. REUTERS

### Olvidar el pasado

El grupo carece del talento ofensivo natural que atesoraban sus antecesores

ANÁLISIS PEPE LASO



s difícil hacer un juicio de la actual composición del equipo español si quedan en nuestra cabeza recuerdos del pasado. Ocurre que se hace dificil olvidar si un tipo como Llull juega unos minutos como los de ayer. Solo él queda de aquella pasión ciega que atesoraban los de generaciones pasadas. Quizás Rudy también la tenga, pero sus posiciones similares en el campo no permiten que convivan juntos demasiados minutos. Ningún reproche a la escuadra, simplemente los australianos hoy en día son una escuadra superior.

España no ha perdido su talento defensivo, ni el espíritu de lucha que tantos éxitos cosechó

en el pasado, pero la dura realidad es que el grupo carece del talento ofensivo natural que atesoraban sus antecesores, Desconozco los motivos.

Las nuevas generaciones adolecen del talento ofensivo de los anteriores, no salen jugadores dispuestos a dejarse el corazón. Un ejemplo. Llull se tiró la friolera de 15 triples, quizás demasiados para anotar 5, pero ¿qué otro jugador español se atreve a tal compromiso? Una gran noticia es que Aldama, después de unos meses de adaptación a la selección, ha encontrado su lugar y desde luego es jugador decisivo, tira, rebotea y tiene canasta. Está llamado a ser un pilar de esta España.

Queda mucho por jugar, los torneos largos son en los que España siempre se ha desenvuelto bien, por tanto nada de lo visto es definitivo. Es urgente que la segunda unidad aporte más. Brown, Llull, Aldama y Willy, algunos momentos de Rudy, son poco bagaje ofensivo. Ya se sabe que Alberto Díaz es un es-

Las nuevas generaciones adolecen del talento ofensivo de los anteriores. no salen jugadores dispuestos a dejarse el corazón

pecialista defensivo. Entre el resto del grupo de Scariolo tiene que encontrar un valiente que quiera hacer cosas en ataque, es mejor ir al banco por hacer mal que por no hacer.

Para encubrir la inferioridad de su equipo, Scariolo intentó alguna trampa defensiva que le supuso cierta insolvencia en el rebote. Algún jugador se perdió en cierta crispación, propia de la frustración de equipo inferior. El martes, Grecia. Teóricamente superior. Sin embargo me siento optimista, espero mucho de Juancho y de Brizuela, y de sus posibles rachas de anotación, no pasar de los 80 puntos es prácticamente condenarse a la derrota.

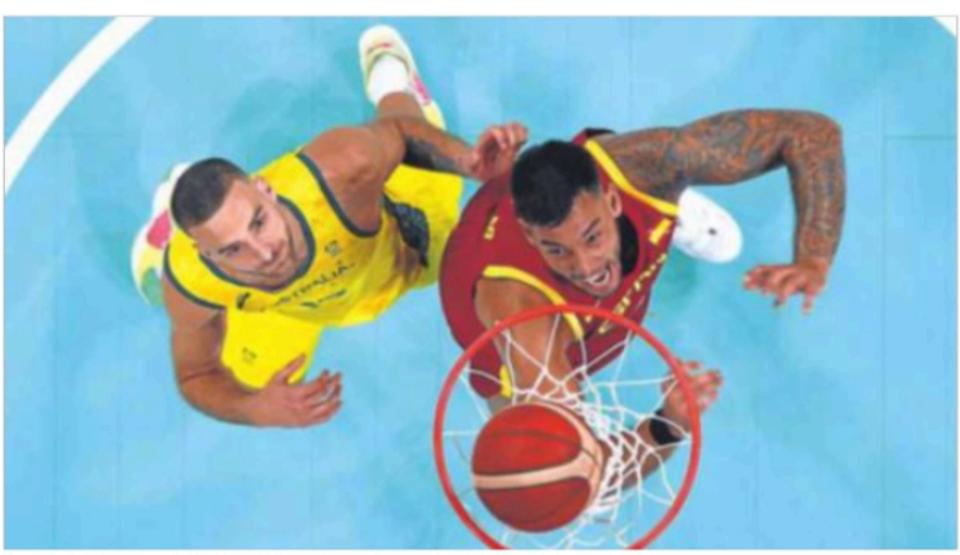

Willy Hernangómez anota bajo el aro ante la presencia del australiano Jack McVeigh. AFP

# La sombría realidad que se pensaba

#### BALONCESTO

Los trucos defensivos y la bendita mano de Aldama resultan insuficientes para que España evite la derrota ante Australia

**ANGEL RESA** 



Dos coincidencias se unían para el estreno olimpico del baloncesto masculino español en Lille. Por una parte, un grupo que infunde pavor. De otro lado, la certeza de que La Roja no dispone de aquella generación celestial. Sergio Scariolo y 'La Familia', buen sobrenombre para un grupo fraternal y solidario, tratan de retardar en la medida de lo posible el axioma de que cualquier tiempo pasado fue mejor, puro lema de la nostalgia. Ayer, en el mismo escenario donde Pau Gasol derribó de manera autoritaria a Francia mediante una actuación sobrenatural la década pasada, el equipo en cuarto menguante que toma el relevo sufrió la indiscutible jerarquía australiana (92-80). Un conjunto que reúne a ocho hombres de la NBA y que superó de manera nítida al cuadro hispa-

Siempre queda la opción de confiar en el maestro italiano de la estrategia, el que ayer recurrió a pasajes defensivos zonales y desempolvó la 'caja y uno': póquer humano en zona y vigilancias cara a rostro de López-Aróstegui o Díaz al joven Giddey y más tarde al veterano Mills. Y aun hay que mantener la esperanza en el desarrollo evolutivo de los conjuntos de Scariolo, que crecen durante los torneos hasta el punto de que el oro europeo de hace dos años cobra el rango de admirable milagro.

Pero la pizarra, la sincronía coral y el deseo también chocan con los límites. Ahora mismo, y tras un debut que verifica la sombria realidad que se pensaba, acceder a cuartos de final como uno de los dos mejores terceros colmaría el objetivo. Se trata de vencer el martes a Grecia y no dejar los deberes a última hora, cuando la potente Canadá de serias aspiraciones al podio examine a un alumno español en hilvanes.

El seleccionador hubo de pedir su primer tiempo muerto en el minuto 5 (18-7). El pivot Landale (Houston Rockets) desnudaba las carencias defensivas de Willy Hernangómez, cuyas irrebatibles virtudes se centran en la zona contraria, Daniels (Atlanta Hawks) superaba a un Lorenzo Brown apagado y sin nervio que activó tardísimo el despertador y para entonces ya enseñaba Giddey (Chicago Bulls) su talento a través de contribuciones por si mismo y repartiendo comida a domicilio. Atrás, los constantes 'dos por uno' al base naturalizado de Scariolo enredaban los ataques de España. El combinado de la otra parte del mundo manaba baloncesto con fluidez y manejaba la asignatura capitular de los espacios ante un adversario con una o dos marchas menos en la caja de cambios. El 31-17 del minuto 9 se parecía más a una tormenta que a

#### AUSTRALIA

**ESPAÑA** 

92

80

Australia (31+18+20+23): Daniels (13), Giddey (17), Mills (19) Kay (8), Landale (20), -cinco inicial-, Dellavedova (0), McVeigh (13), Magnay (2), Green (0) e Ingles (0).

España (21+21+18+20): Lorenzo Brown (5). Abrines (6), López-Aróstegui (2), Aldama (27), Willy Hernangomez (14), -cinco inicial-, Garuba (3), Juancho Hernangómez (2), Díaz (0), Rudy Fernández (0), Llull (17) y Brizuela (2).

Pincidencias: partido del grupo A disputado en el estadio Pierre Mauroy, cerca de Lille.

la persistente lluvia de la ceremonia inaugural en París.

Claro que 'La Familia' se agarra a los partidos porque el amor propio viaje en su código genético. Así que reaccionó a través de un quinteto menos amistoso con los veteranos madridistas, Díaz, Juancho y Garuba, quien endureció el duelo en el mejor sentido y en el contrario. Entre el empeño y las variantes zonales del técnico italiano contuvo el combinado nacional la sangría anotadora de Australia. España, que abusaba del triple, se cosió precisamente a la matinal con dardos lejanos 'made in Llull', el frutero de las mandarinas que encoge los corazones propios y ajenos en cada tiro, y de Aldama, el longilineo 'cuatro' de mano bendita que se muestra como el mejor recurso ofensivo de Scariolo.

#### Momento de lucidez

El resurgir de Willy como hombreboya a la vuelta de los vestuarios y su alianza con Aldama variaron durante unos momentos el escenario de una obra escrita por el adversario de Oceanía. De tal modo que 'La Roja' se cobró su única y efimera ventaja (54-56, minuto 25). Sin embargo, Australia respondió al susto de forma inmediata mediante salvas de artillería y la profanación del aro hispano a base de rebotes ofensivos como puñales. Un momento de lucidez entre tanto panorama sombrío. La evidencia de que faltan aportaciones suplementarias al goteo constante de Aldama y los chispazos de Llull y el mayor del Hernangómez ante un rival de veneno mucho más reparti-



Jugadores de España celebran en el vestuario la victoria contra la República Dominicana, con el asturiano, en el centro de la imagen, en la fila de atrás, prer

# España pisa fuerte y Diego López está en cuartos

La Rojita, con el asturiano disfrutando de minutos. tarda en desmontar a una República Dominicana que jugó con diez toda la segunda parte

#### ROBERT BASIC

España va está en los cuartos de final de los Juegos de París des-

pués de desmontar ayer a la República Dominicana en Burdeos (3-1), donde obtuvo el salvoconducto a la siguiente fase del torneo. Tardó La Rojita en romper a los caribeños, quienes se pegaron un tiro en el pie con un tonta expulsión de Azcona justo antes del paso por los vestuarios. En un forcejeo con Cubarsi, los dos se fueron al suelo y desde ahí el capitán, de 20 años, propinó una patada al barcelonista que le costó la roja directa. Con el empate a uno en el

marcador, la selección dirigida por el bilbaíno Ibai Gómez se condenó a jugar toda la segunda parte en inferioridad numérica y a una derrota segura. Fermín había abierto la lata y luego llegaron los goles de Baena y de Miguel Gutierré. Desde Barcelona 1992, el combinado nacional no iba con el pleno de victorias tras los dos choques iniciales. Entonces se colgó el oro.

El asturiano del Valencia, Diego López, volvió a disfrutar de minutos, aunque no salió de inicio. Saltó al campo en el minuto 76, pero, aun así, siempre profundo por la banda derecha, dispuso de una clara ocasión con un chut, tras un pase filtrado, pero su definición no fue la óptima.

España venía de imponerse a Uzbekistán y estaba decidida a sellar el pase a cuartos ante la 'cenicienta' dominicana. Una 'cenicienta' que, por cierto, amargó la vida a Egipto en el choque inaugural (0y dio más guerra de la prevista. Los de Santi Denia estaban en frente de un país que creó su liga de fútbol profesional en 2015 y que entregó las riendas de la selección olímpica al exjugador del Athletic Ibai Gómez, ayudado por otro exleón como Fernando Amorebieta, quienes apenas tuvieron tiempo para trabajar con los caribeños. Una nación que rinde culto al béisbol -la población tiene más bates que cultivos de arroz y azúcar- e idolatra a Juan Soto, Fernando Tatis Jr y Julio Rodríguez, entre otros, que compiten en la MLB. Ahora ya más de uno sabe quién es Angel Montes de Oca, del Cibao FC, el mediocentro que batió de un buen cabezazo a Arnau Tenas.

#### Sentencia de Baena y Miguel

Sin ser brillante, la selección pudo irse al descanso con el partido resuelto. Dispuso de ocasiones suficientes como para haber liquidado a un rival convertido en muralla humana. No lo hizo y se marchó a los vestuarios con un sorprendente empate a uno. Abel Ruiz perdonó varias ante el joven Bosl, quien se puso el traje de Papá Noel y no dejó de repartir regalos en forma de pases suicidas. En el minuto 18, entregó el balón al valenciano, quien no supo definir. Poco después, el portero volvió a inmolarse con otra 'asistencia' disparatada, esta vez a Fermin, quien agradeció el detalle y marcó a placer. Todo invitaba a pensar en una plácida goleada antes del descanso,

# R. DOMINICANA -ESPAÑA

República Dominicana: Bosl; Pujol, Luiyi, Urbáez; Montes de Oca, De La Cruz Ureña, m.59), Marizán (De León, m.78), Morschel (Báez, m.90), Vargas (Núñez, m.59), Lorenzo (Peter, m.46) y Azcona.

España: Arnau Tenas; Cubarsi (Pacheco, m.66), Eric García, Juanlu Sánchez, Miranda (Miguel Gutiérrez, m.66); Fermín (Turrientes, m.77), Barrios (Bernabé, m.66), Alex Baena (Diego Lopez, m.77); Sergio Gómez, Aimar Oroz y Abel Ruiz.

Goles: 0-1, m.24: Fermín; 1-1, m.38: Montes de Oca; 1-2, m.55: Baena; 1-3, m.70: Miguel Gutiérrez.

Árbitro: Adel Al Nagbi (Emiratos). Expulsó a Azcona (m.45). Amonestó a Cubarsi (m.46) y a Pacheco (m.93).

pero en un saque de esquina empató la República Dominicana. Montes de Oca cabeceó a la red libre de marca. Fermín se limitó a acompañarle con la mirada. No funcionó defender con la mente.

Entonces llegó la expulsión de Azcona. El capitán dominicano se inmoló con una patada a Cubarsí, quien vio la amarilla y no podrá estar ante Egipto. España sabía que solo era cuestión de tiempo que el árbol cayera de tanto talarlo. Fermín rozó el segundo, pero fue Baena quien desconectó a los caribeños de la respiración asistida. Un remate desde fuera del área rebotó en Urbáez y engañó a Bosl. La Rojita jugaba a placer en busca del tercero, que llegó tras la intervención del VAR. Miguel Gutiérrez llegó al segundo palo y empujó a la red un pase de Fermín que tocó Oroz. El juez de línea levantó el banderin, pero la tecnologia lo corrigió.

La Rojita quiso más pero se quedó con el 3-1. Diego López se estrelló contra Bosl y Turrientes mandó el balón al palo. España está en cuartos a falta de un partido para cerrar la fase de grupos. Lo jugarán el martes con Egipto. El rival en cruces saldrá de la liguilla compuesta por Mali, Paraguay, Israel y Japón.

# Los Hispanos remontan contra Eslovenia desde la defensa y con un portero enorme

#### BALONMANO

#### JOSÉ FÉLIX CACHORRO

La selección española masculina de balonmano, con el asturiano Abel Serdio en su siete inicial, sumó una victoria importante en su debut contra Eslovenia. La determinación demostrada en la segunda parte por los jugadores dirigidos por Jordi Ribera salvó una primera sin fluidez ni alternativas en ataque contra un rival más inspirado.

Los Hispanos, que arrancaron bien, se vieron por primera vez por debajo en el marcador a punto de

cumplirse el minuto 9 (3-4). A continuación entró en escena el portero Klemen Ferlin, con tiros detenidos a Ian Tarrafeta, Imanol Garciandía y Dani Dujshebaev.

Pero enseguida intervino el sobresaliente Gonzalo Pérez de Vargas. El portero del Barcelona firmó tres paradones consecutivos que condujeron al empate a 7 y un tanto de Alex Dujshebaev adelantaba a España (8-7). En lo que era un duelo equilibrado y muy disputado, dos exclusiones seguidas frenaron en seco el despegue hispano y situaban a los eslovenos con ventaja al



El portero Pérez de Vargas fue el mejor del partido contra Eslovenia, EFE

descanso (8-11).

En la segunda parte se pudo correr más. España se reencontró al contragolpe, aunque su ataque seguia lastrado por la falta de ideas. Eslovenia recobró la ventaja (11-14) en el minuto 38. Dos nuevas inter-

venciones del genial Pérez de Vargas y una acción individual de Alex Dujshebaev propiciaron la remontada española: 19-16 a un cuarto de hora para la conclusión. A Eslovenia le temblaron las piernas y dudó desde entonces. Nuevas pa-

#### ESPAÑA

ESLOVENIA

22

España 25 (8+17): Pérez de Vargas, Abel Serdio, Sánchez-Migallón, Garciandia (1), Dani Dujshebaev (5), Aleix Gómez (6, 3p.), Dani Fernández (4) -siete inicial-, Corrales (p.s.), Tarrafeta (1), Alex Dujshebaev (2), Ca-sado (2), Maqueda (3) y Javi Rodríguez (1).

Eslovenia 22 (11+11): Ferlin, Bombac (5), Horzen (3), Dolenec (1), Mackovsek (1), Blaz Janc (2), Kodrin (4) -siete inicial-, Lesjak (p.s.), Blagotinsek (1), Vlah (2), Novak y Zarabec (2).

Marcador cada cinco minutos: 1-2,3-4, 4-5, 6-6, 8-8, 8-11 (descanso), 11-13, 13-14, 17-16, 19-17, 22-20 y 25-22.

radas de Pérez de Vargas y un Alex Dujshebaev decidido llevaron al triunfo, España dio un paso importante para ocupar una de las primeras plazas y pasar a la siguiente fase en un grupo complicado, completado por Croacia, Alemania, Suecia









# No hay barreras para Chloe

CICLISMO

La americana, que fue ayer tercera en la crono, casi pierde una pierna hace cuatro años: chocó con un quitamiedos que le seccionó el cuadríceps y un ligamento

#### IGOR BARCIA

a lluvia, empeñada en ser protagonista en estos Juegos, convierte el circuito de contrarreloj en una pista de patinaje para las ciclistas. Las caídas se suceden en rotondas y curvas de un trazado donde el arbolado favorece los accidentes, por lo que tras la meta situada en el puente Alexander III, el paso de las ciclistas por la zona mixta es una sucesión de heridas. Codos, rodillas... Pocas se libran de mostrar

lesiones de guerra tras la crono de 32 kilómetros ganada con total autoridad por la australiana Grace Brown y donde la española Mireia Benito fue la vigesimosegunda. Chloe Dygert finalizó tercera, pero en cuestión de heridas la estadounidense es imbatible. Bajo el culotte, en su muslo izquierdo, se esconde el recuerdo de un gravisimo accidente que en 2020 estuvo a punto de seccionarle la pierna. Se esconden cientos de horas de recuperación, de mucho dolor, de lucha para lograr lo que parecía imposible, regresar a la competición y encima volver a

Porque Dygert (27 años), que desde ayer tiene tres medallas olímpicas, es la vigente campeona del mundo contra el crono -suma dos títulos-. Y en 2020 corría hacia otro titulo en Imola cuando al trazar mal una curva golpeó contra el quitamiedos, que actuó como una cuchilla. El corte le seccionó el 80% del cuádriceps y varios li-

gamentos. Tras la primera operación regresó a tiempo para ganar el bronce en persecución por equipos en los Juegos de Tokio, en 2021. Pero el dolor era insoportable y tuvo que pasar de nuevo por el quirófano. Le costó muchisimo recuperarse y volver, pero en 2023 cumplió «el plan de Dios», como admitió tras ganar la crono mundialista.

Este año, su preparación para llegar a los Juegos ha sido muy complicada. En diciembre tuvo una lesión en el tendón de Aquiles, en Flandes se cayó dos veces y después sufrió la covid. «Hubo momentos en los que pensé que no lo lograria», admitia en los dias

Al acabar la crono no podía estar de pie, se sentó con dificultad en una silla y recibió un masaje de reactivación



después del gravísimo accidente en el que estuvo a punto de perder una pierna, y bajo en el proceso de recuperación. E.C.



previos a París. Pero quedaba otro problema. El mal tiempo.

Tras marcar el tercer tiempo en meta y asegurarse el podio, la corredora de Brownsburg (Indiana) se tumbó en una esquina alejada junto a dos miembros del equipo estadounidense. Mientras se tapaba la cara con una toalla para ocultar el dolor, su pierna izquierda delataba con su temblor el esfuerzo realizado en esos 32 kilómetros pasados por agua. Tras un momento de espera y a través de un esfuerzo que su cara refleja con toda la crudeza, logra sentarse en una silla para recibir durante más de 15 minutos un masaje de activación en ese cuádriceps que tanto ha sufrido.

#### El honor olímpico

Cabeza baja, gestos de negación al ser cuestionada, pero capaz de llamar a la campeona Brown cuando pasa junto a ella y ponerse en pie para felicitarla. El honor olímpico por delante del dolor. Después, vuelta al masaje y a valorar cuándo será capaz de ponerse en pie. Mientras tanto, un miembro del equipo estadounidense se acerca a los medios y reconoce que Dygert «es ejemplar, es una gran profesional», con un tono de voz con el que parece no querer molestar en una escena tan personal que sobrecoge.

Después de 20 minutos, decide que es el momento. Pero no de irse al hotel, sino de atender a los medios. De nuevo el esfuerzo supremo, los labios apretados y la incapacidad para dar un paso con su pierna izquierda. Pero Dygert no irá a la zona mixta caminando. Lo hará en bici, en esa montura en la que ha sido capaz de recorrer 32 kilómetros, ser tercera y volver a subir a un podio olímpico. Luego ya habrá tiempo de descansar para afrontar la prueba en linea y la persecución por equipos en el velódromo. En capacidad de superación, Chloe Dybert no tiene rivales.

# Remco Evenepoel es insaciable

El belga también gana el pulso de especialistas en la crono, mientras Lazkano (26) sufre problemas mecánicos

#### I. BARCIA

PARÍS. Tiene 24 años, 57 victorias y forma parte de la generación que llegó al ciclismo para romper todos los registros de voracidad. A

falta de Tadej Pogacar, la gloria olímpica es para Remco Evenepoel, que no se cansa de ganar. Tras el salto de calidad que ofreció en el Tour al lograr la tercera plaza, en París viajó a más de 53 kilómetros por hora en un circuito de 32 kilómetros más complicado de lo esperado por la lluvia. El belga se impuso en el pulso con Wout Van Aert, que va camino de quedarse con el titulo de eterno aspirante, y Filippo Ganna, que apretó al máximo al final para quedarse a 14 segundos del oro.

Pero Evenepoel tiene tanta potencia que es capaz con su 1,71 de estatura de mantener a raya a un gigantón repleto de músculos como el italiano. Ya lo hizo en el pasado Mundial contra el crono y en Paris se repitió la película. En un escenario tan bello como el Puente Alexander III, Evenepoel lanzaba el puño al cielo encapotado para celebrar otro éxito. Ya es campeón olímpico, un título que Bélgica recupera tras el triunfo en linea de

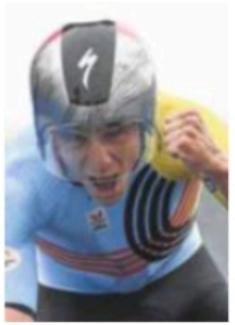

Evenepoel celebra su oro. AFP

Greg Van Avermaet en 2016.

esde el inicio marcó la pauta y no dio pie a la sorpresa. Ni siquiera la de su compatriota Van Aert. En el tramo final emergió Ganna, pero era tarde. El oro tenía destino, el cuello de un Evenepoel que lloró emocionado. Lágrimas de un campeón que ahora buscará un doblete para la historia.

A Oier Lazkano no le fue tan bien. Un problema mecánico con el cambio sepultaron muy pronto las opciones del vitoriano, que tuvo que conformarse con las buenas sensaciones que sintió tras el Tour y la esperanza de que en la prueba en línea las cosas vayan mejor. Acabó 26° a 2,56 de Evenepoel.

#### **EL COMERCIO**

# El corredor que no se cansaba nunca

Mariano Haro, el gran pionero junto a Carmen Valero, fallece a los 84 años con un palmarés enorme, en el que faltó la medalla olímpica con la que soñó en Múnich 72

#### **IGOR BARCIA**

PARÍS. El atletismo español se ha quedado huérfano en este 2024 de sus pioneros, dos leyendas que abrieron el camino internacional en una época complicada. Si el 2 de enero fallecía la doble campeona del mundo Carmen Valero, la pasada madrugada murió Mariano Haro, el 'León de Becerril', cuatro veces subcampeón del mundo y cuarto en los Juegos Olímpicos de Múnich 72. El día en el que arrancaron los Juegos de París, se fue quien estuvo a punto de subirse al podio en aquella final de 10.000 en tierras alemanas, donde la gloria se le escapó en la última vuelta. Una complicación en la diabetes que padecía ha acabado con su vida a los 84 años tras ser ingresado muy grave en el Hospital Rio Carrión de Palencia.

Mariano Haro es uno de esos nombres que van más allá de su deporte y su época. Pasan las décadas, pero al recordarle hay un sentimiento de admiración y respeto. Él fue un pionero del deporte español, como Federico Martin Bahamontes, Manolo Santana, Angel Nieto, Carmen Valero y Severiano Ballesteros, que entraron en la élite mundial sin apenas medios, gracias a su talento natural.

Su palmarés abruma, Haro acumuló 27 títulos nacionales, fue cuatro veces subcampeón del mundo de cross y cuarto en los 10.000 metros en Múnich 72, una gran pena que mantenía fresca en la memoria. «Lasse Viren me ganó dopado. Sali dispuesto a llevarme una medalla. Tiré tan fuerte que me dolian los músculos. Fui cuarto con la quinta mejor marca de todos los tiempos. Viren se llevó el oro, la gloria y el dinero, y eso no se puede consentir. No se puede aguantar que el listo de turno machaque al competidor que se sacrifica, que se entrena tres veces al día y no puede pasar del tercer o cuarto puesto», lamentaba en una entrevista con este periódico.

A Haro nunca se le olvidó aquel episodio en Alemania donde parecía destinado a lograr la primera medalla olímpica del atletismo español. Con trabajo y esfuerzo llegó a codearse con los mejores fondistas del mundo. Pese a nacer en Valladolid, siempre se consideró palentino, ya que a los seis meses su familia se trasladó a Becerril de Campos, donde siempre residió y llegó a ser alcalde, además de contar con su propia carrera a modo de homenaje, los 10 kilómetros de



Mariano Haro. Su afición al atletismo le vino de familia: su padre también corría y llegó a ser campeón castellano, Sus primeros entrenamientos los hizo para ir al trabajo, ya que para ejercer de albanil debía recorrer 15 kilómetros hasta la localidad de Monzón de Campos. Y muchas veces lo hacía corriendo.

#### Un palmarés de lujo

No tardó mucho en despuntar. En 1962 ganó el Campeonato de España de cross, un título que logró en 11 ocasiones. Aquel atleta del que se decía que empezó a correr por un bocadillo y un pollo de premio pronto fue el mejor fondista español. Siempre daba la cara, nunca se escondía, y sólo su escasa velocidad le impidió tener un historial más brillante. Durante cuatro años se quedó a las puertas del triunfo que con más empeño persiguió, el de campeón del mundo de cross. Fue segundo en Cambridge 72, Warengem 73, Monza 74 y Rabat 75. Siempre había alguien que aparecía para llevarse la gloria... Y Haro acumuló hasta cinco podios en la mejor especialidad para sus cualidades, las de un atleta con mucha fuerza para desplazarse sobre el barro.

Fueron sus momentos de máximo esplendor, aunque alargó su carrera deportiva hasta 1981. Su último gran triunfo fue el Nacional de campo a través en 1977, con 37 años. Estuvo dos décadas en activo. «Gané mi primera carrera en 1959 con 19 años. En 1961 debuté en el cross de Nantes y comencé a correr en pista. En 1962 salté de júnior a sénior e hice el doblete en 5.000 y 10.000 metros en el Campeonato de España de cross que se disputó en Galicia. Desde entonces y hasta mi retirada en 1981 estuve más de veinte años en el candelero y logré 27 títulos de campeón de España. Ahora los atletas no aguantan tanto tiempo en activo», explicaba con su habitual naturalidad el 'León de Becerril'.

#### Un atleta reivindicativo

En aquellos tiempos, Haro fue uno de los impulsores para que los premios en competiciones fueran en metálico y no en regalos, como era costumbre. «Eran tiempos duros y no había dinero. Ahora nadie se mata por una lavadora o por una nevera, como me dieron tras ganar en San Sebastián. Teníamos que vender los regalos para ir viviendo. Luego todo cambió y mi techo estuvo en las 60.000 pesetas (un obrero ganaba 20.000) que me pagaron en 1970, en Elgoibar -prueba que ganó en cinco ocasiones y que le ha rendido un sentido homenaje en sus redes- y Amorebieta», las citas más importantes entonces en el campo a través en España. Aquella cifra hoy podría ser muy diferente, como reconoció a este periódico. «Ahora Mariano Haro po-

de Palencia. E. C.

#### **PALMARÉS**

- ► Cross. Cuatro veces subcampeón del mundo y 11 veces campeón de España.
- ▶ 10.000 metros. Cuarto en los Juegos de Múnich 72.
- Gran fondista, 27 títulos nacionales en distintas distancias.



#### **SU VIDA Y CARRERA**

Se entrenaba corriendo para llegar a su trabajo de albañil a un a localidad situada a 15 kilómetros

«Lasse Viren me ganó dopado... Se llevó el oro, la gloria y el dinero», se quejó Haro tras acabar cuarto en Múnich 72

Reclamó que los premios fueran en metálico y no regalos como una lavadora o una nevera

Fundó una marca de ropa deportiva, fue alcalde 24 años en su pueblo y se dedicó a la caza y la pesca en los últimos años

dría valer más de 12 millones de euros», señalaba a este periódico con una sonrisa.

Tras ser atleta, empresario con su propia marca de ropa deportiva y político -fue 24 años alcalde de Becerril-, Haro se centró en gozar de la vida en su lugar de residencia. «Me dedico a cazar y pescar. A disfrutar de la naturaleza de Palencia». En los últimos años, con la salud delicada, el mítico corredor se dejaba ver poco y la pasada madrugada, a los 84 años, dejó más huérfano que nunca al atletismo español, que tratará de homenajearle en Paris de la mejor forma posible, con medallas y grandes marcas para honrar al gran pionero junto a la también inolvidable Carmen Valero, la primera olimpica del atletismo español.





El guardameta sportinguista Yáñez adivina el disparo del local Eric Veiga desde el punto de penalti. Lor

# Un Sporting con poco rock and roll

Los rojiblancos cierran la concentración gallega con un empate gris y sin goles ante el AFS Futebol portugués

JOSÉ L. GONZÁLEZ



VILA DAS AVES. No fue el partido más brillante del Sporting el que disputó en la mañana de ayer en Vila das Aves ante el AFS Futebol, equipo portugués recién ascendido a Primera y aún en proceso de construcción. Los jugadores de Rubén Albés, con mucha carga en sus piernas y en un campo algo lento, no encontraron el camino del gol en un encuentro escaso de oportunidades y en el que el meta Yáñez salvó el empate parando un penalti en el minuto 86. Antes, los dos equipos tuvieron algunas opciones de anotar, aunque casi ninguna capaz de levantar pasiones.

Rubén Albés realizó algunos cambios para el choque de Portugal, retoques obligados en algunos casos por las ausencias. Campuzano y Otero, con sobrecargas, no entraron en la convocatoria, aunque se ejercitaron en el campo an-

tes del comienzo del partido. También lo hicieron José Ángel Valdés, 'Cote', y Dani Queipo, quienes siguen con su plan de reincorporación paulatina al equipo. Uros Milovanovic, a quien se busca una salida, volvió a quedarse fuera. La gran novedad en el once titular fue Eric Curbelo. El central se estrenó en un partido con el Sporting tras superar sus problemas físicos y haciendo pareja con Diego Sánchez. Media hora fue suficiente para ver sus dotes de mando. La baja de Otero la suplió Esteban Lozano, que jugó en el costado derecho. Quien no tuvo minutos en todo el encuentro fue Jonathan Varane. El Sporting negocia con el Queens Park Rangers su traspa-

El Sporting salió mandón. Con presión alta y balones a los espacios trataban los rojiblancos de cercar a los portugueses. Pero la primera la tuvo el AFS, con una pérdida en defensa que acabó en disparo de Mercado que detuvo Christian Joel. Los de Albés trataban de sacar ventaja con la presión. Tras un robo en el centro de campo, a punto estuvo de cantar bingo Gaspar, a quien el balón se le quedó en posición incómoda para afinar en el remate desde la

Entró el partido en una fase de



Eric Curbelo jugó ayer sus primeros minutos como rojiblanco. LOF

#### Varane no tuvo minutos mientras el Sporting negocia con el **Queens Park Rangers**

Jonathan Varane no disfrutó ni de un solo minuto durante el encuentro de ayer entre el Sporting y el AFS Futebol. El conjunto rojiblanco continúa negociando la posible venta

del mediocentro francés al Queens Park Rangers. El equipo inglés, que milita en la segunda categoría de su país, trasladó hace dos semanas una primera propuesta económica para tratar de incorporarle que el Sporting desestimó. Sin embargo, ambos clubes han retomado las negociaciones, a la espera de alcanzar un acuerdo económico.

estrecheces, sin ocasiones que llevarse a los ojos. Los portugueses no eran capaces de superar el bloque defensivo del Sporting, con Olaetxea incrustándose entre los centrales cuando el equipo no tenía el balón. El juego se quedaba en la franja del centro del campo, con el AFS intentando rascar algo con algún pase a la espalda de la defensa y poquita fortuna.

La intensidad del partido en los primeros veinte minutos poco tuvo que ver con la del encuentro contra el Celta. Algo espesos se veía a los rojiblancos cuando el árbitro, con poco trabajo, decretó la primera pausa de hidratación. El AFS mantenía el bloque en tres cuartos, aunque no apretaba demasiado en la presión. Una buena salida desde atrás con pase de Bernal para Caicedo, que tiró de músculo para ganar a su par, acabó con un remate flojo del ecuatoriano. La mejor hasta entonces para el Sporting.

Respondió rápido el conjunto portugués con una buena jugada por la banda izquierda que remató Samuel, obligando a Christian Joel a ejercer de gato para sacarla a córner. La respuesta del Sporting, una buena jugada por la izquierda con pase de Pablo Garcia que se quedó en un córner sin consecuencias. Poco a poco se abria

#### TERCER PARTIDO DE PRETEMPORADA





SPORTING

Christian Joel

Eric Curbelo

35), Diego

Rosas (Iker

(Mbemba, min.

Sanchez (Kembo,

min. 62), Guille

45), Pablo García

min. 62), Olaetxea (Nacho Martín,

(Jorge Montes,

min. 62), Bernal,

Lozano, min. 62),

Nacho Méndez

(Oyón, min. 62),

Esteban Lozano y

Caicedo (Amadou,

min. 62).

Gaspar (Alex

Martínez, min.

Yáñez, min. 45),

#### AFS FUTEBOL



Trigueira (Lucas Moura, min. 72), Alaba (Mucuana, min. 72), Devenish (Teixeira, Mmin. 60), Clayton (Nacho, min. 72). Rafael Rodrigues (Kiki Alfonso, min. 45), Lucca (Gustavo, min. 72), Samuel (Zé Ricardo, min. 60), Luis Silva (Aburjania, min. 72), Piazzon (Baptiste, min. 45), Mercado (Eric Veiga, min. 60) y Nené (Mena, min.

Arbitro: Bruno Ribeiro. No mostró

el partido. El AFS buscaba la alegría con pases largos y haciendo peligro a balón parado. El Sporting respondía con buenos desdoblamientos por banda. Dos tiros desde la frontal, de Nacho Méndez y Gaspar, fueron lo más potable de los rojiblancos, que veían a su rival estirarse poco a poco. Al descanso se fueron los dos equipos con poco que celebrar.

Yáñez por Joel e Iker Martínez por Guille Rosas fueron los únicos cambios de Albés para iniciar una segunda parte que arrancó con ritmo y alternativas, aunque sin ocasiones claras. Con una marcha más pareció entrar al partido el Sporting, intenso de nuevo en la presión y con Albés azuzando desde la banda. El primer susto lo dio el AFS. Mena ganó un balón largo y logró meterse entre los centrales para quedarse en clara posición de remate. La intervención de Yáñez evitó el gol. El AFS creaba peligro en el balón parado, con más centimetros que los rojiblancos.

#### Trabajo en el centro del campo

La revolución llegó en el minuto 62, con seis cambios en un Sporting al que seguía constándole hacer trabajar al meta Trigueira, que se retiró en el 72 tras una jornada de poco tajo. El partido seguía en fase de mormera. Mucho trabajo en el centro del campo, pero las porterias se veian de lejos.

El estilo que busca Albés se vio claro en una de las jugadas del Sporting, cuando Bernal lanzó a Iker Martinez, con espacio en el carril derecho. Control orientado para iniciar una carrera que acabó con falta a favor en un lateral del área. El saque de Lozano dio paso a una sucesión de córners de la que el Sporting casi saca petróleo. Poco le faltó a Amadou para poder rematar y cantar bingo en un balón rebotado. Lo intentó después Álex Lozano con un remate desde fuera del área que detuvo Lucas Moura, Ovón tiró de calidad para poner una falta al segundo palo que remató a gol Amadou. Pero la bandera del línea estaba levantada.

Sin tiempo para respirar, Mena le ganó un duelo en banda a Mbemba, que acabó haciendo penalti. Yáñez, salvador, detuvo el disparo de Eric Veiga, que iba bien dirigido a su palo izquierdo. Cuatro minutos quedaban para el 90. Aplaudió el banquillo rojiblanco la internada por la izquierda de Álex Lozano, lanzado por Montes. Amadou, en carrera, consiguió rematar en una posición complicada y sin demasiada fortuna. Con el empate a cero goles se llegó al final de un partido en el que ninguno de los dos equipos mereció mucho más y que pone fin a la concentración gallega del Sporting.

# «Queremos ser un equipo que emocione y haga vibrar»

Jesús Bernal destaca el trabajo del equipo a la hora de plasmar en el campo los conceptos de Albés y solo se pone objetivos «a corto plazo»

#### J. L. GONZÁLEZ

VILA DAS AVES. Jesús Bernal acaba de llegar al Sporting, pero parece haberse convertido en uno de los fijos de Rubén Albés. Titular en los tres partidos de pretemporada, el jugador que la pasada temporada militó en el Racing de Ferrol trata de acomodarse a los conceptos que el entrenador marca en los entrenamientos. La idea de juego del vigués y su cuerpo técnico es conseguir contar con un equipo rápido y vertical, camino con el que se trata de llegar al éxito deportivo, pero también a otras metas. «Queremos ser un equipo que emocione y haga vibrar, del que la gente se sienta orgullos, y que pelee los partidos», afirmó el mediocentro al término del encuentro contra el AFS

Para llegar a esos objetivos, lo único que promete Bernal es trabajo. «Me siento muy cómodo. La acogida de la ciudad, de los trabajadores del club, de los compañeros y del cuerpo técnico ha sido excepcional. Solo tengo agradecimiento. Ahora a trabajar e intentar aprovechar los minutos que tenga en el campo».

El partido que ayer disputó el Sporting no fue el más brillante de la pretemporada. La plantilla acumula mucha carga en las piernas, a lo que se suma el



Jesús Bernal busca un pase durante el partido. LOF

calor. La falta de ritmo tuvo también otra causa, cree Bernal. «Jugamos en un campo algo lento por el clima, pero lo importante era aplicar los conceptos del entrenador». Además, Bernal destacó las virtudes del AFS Futebol, equipo recién ascendido a la Primera portuguesa. «Es un conjunto con un gran nivel que va a comenzar muy pronto la competición. Lo importante para nosotros es seguir dando pasos adelante».

El mediocentro destacó tam-

bién todo lo que se ha encontrado al llegar al Sporting, «En el día a día nos dan todas las facilidades. Es un gran club y cada dia lo demuestra». Lo que no quiere es ponerse un objetivo a largo plazo. La buena campaña que hizo el equipo la pasada temporada, entrando en 'play off'. ha puesto el listón muy alto, pero Bernal prefiere mantener la «exigencia en el día a día. Un objetivo a largo plazo sería despistarnos», afirmó Jesús Bernal tras el encuentro.

#### SIN ACRITUD MANUEL ROSETY

# Una plantilla a medio hacer



Vista la relación de refuerzos del Sporting 2024-25, el principal atractivo es el entrenador, pendiente de conocer a Dubasin. Es la debilidad de Albés, El técnico lo tuvo en el Albacete, donde le dio un rendimiento satisfactorio. Aunque su trayectoria reciente fue mediocre, ahora cuenta más el conocimiento del míster vigués para sacarle el mejor provecho. El jugador no es barato. En el Oviedo, en media temporada, cobró 500.000 euros. Al Sporting le cuesta más.

Dubasin tiene buenas condiciones como enganche. Como extremo parece menos convincente, pero ese dilema deberá resolverlo Albés, quien le sacó en el Albacete la rentabilidad que Carrión no logró en Oviedo. Su imagen en el equipo azul hubiera desaconsejado su cesión. Ahora hay que confiar en el mister. Después, ya veremos.

El capítulo de incorporaciones hasta ahora incluye jugadores prácticos, sin nombres estelares, a la espera de ver un rendimiento de equipo. Curbelo, Olaetxea y Bernal son jornaleros del fútbol, más efectivos que vistosos. Otero es conocido des-

pués de dos campañas aquí con un notable balance de rapidez, trabajo y gol. Y Caicedo está llamado a ser la referencia goleadora. En la pretemporada enseñó oportunismo y 'cuerpeos'. Cuando haya puntos en juego las evaluaciones serán más escrupulosas.

A punto de empezar la cuarta semana de la pretemporada, el equipo tipo tiene una base muy justa y una plantilla incompleta. Falta un complemento para el lateral derecho, otro para el delantero centro específico y algún extremo de rapidez y desborde. También la organización del juego echa de menos un cerebrito, porque los medios que hay son todos de corte defensivo, menos Nacho Méndez, quien es técnico, pero no se distingue por pensar rápido, ni ser vertical,

salvo que Albés lo transforme.

También hay futbolistas que deben aligerar la plantilla, como Bamba, relacionado con el Ajaccio corso, sin tenerlo ya en cuenta, y Milovanovic. Se lucieron Gerardo García y Fredi Lobeiras con estos dos fichajes. ;Menudo ojo clínico para ver fútbol! De estas gestiones parece que no hay quejas en la cúpula de Orlegi, como tampoco del fiasco del 'caso Pedro' o del regalo de Djuka al Atlas. Estas operaciones sólo afectan a la contabilidad. En Orlegi lo ven bien. Pues

Las bajas deben ser cubiertas con futbolistas de mejor calidad. En este caso, el listón está bastante bajo, pero debería fijarse una exigencia a tono con las aspiraciones de ascenso para una plantilla que está a medio hacer.

Domingo 28.07.24 EL COMERCIO



Los jugadores azules felicitan a Alemao por su gol ante el Albacete, que abrió el camino hacia la victoria. Los

# El Oviedo sigue en buena progresión

Los de Javi Calleja se imponen con claridad al Albacete en un buen primer tiempo e igualan con el Eldense en un duelo más equilibrado

CHISCO GARCÍA



OVIEDO. Un nuevo paso al frente del Oviedo de Javi Calleja, que empieza a dejar buenas sensaciones y motivos para la esperanza dentro de la afición azul. Los 45 minutos jugados ante el Albacete fueron de un muy buen nivel y con detalles de los nuevos que prometen emociones en la temporada. El segundo asalto, ante el Eldense, fue, en cambio, más espeso y con más cansancio de los azules.

No hay más objetivos en este tipo de entrenamientos que hacer que todas las piezas vayan ensamblándose y que los mecanismos que quiere implantar el entrenador se puedan automatizar. Por eso, más que los nombres, es importante ver el funcionamiento y lo mostrado por el Oviedo ante el Albacete fue muy prometedor. Si frente al Getafe los azules firmaron un buen arranque, aunque lue2-0

#### REAL OVIEDO-ALBACETE

Real Oviedo: Aarón; Lucas, David Costas, Jaime Vázquez, Rahim; Álex Cardero, Sibo, Del Moral, Sebas Moyano; Álex Mi-Ilán y Alemao.

Albacete: Raúl Lizoain, Juan María, Ros, Álvaro Rodríguezl, Jon Morcillo; Pache-co, Riki, Jon García, Higinio, Bolívar y

Goles: 1-0: m. 25, Alemao. 2-0: m. 38,

Árbitro: Campos Salinas (Comité Murcia-

Incidencias: partido disputado en las instalaciones del Pinatar Arena.

#### REAL OVIEDO-ELDENSE

Real Oviedo: Aaron; Lucas, David Costas, Jaime Vázquez, Rahim; Álex Cardero, Sibo, Del Moral, Sebas Moyano; Álex Millán y Alemao. En el minuto 60 entraron: Lemos, Oier Luengo, Dani Calvo, Poma-res; Miguelez, Homenchenko, Dotor, Borja Sánchez; Paulino y Paraschiv

Eldense: Dani Martín; Dumic, Iñigo Piña, Sergio Ortuño, Nacho, Victor Garcia, Ropero (Sixtus, m. 86), Joel Jorquera, Cha-pela, Alex Bernal y Marc Mateu

Arbitro: Campos Salinas (C. Murciano). Amonestó a Álex Cardero y Marc Mateu

Incidencias: Partido disputado en las instalaciones del Pinatar Árena.

#### Los azules subieron el nivel de las cargas de trabajo y la alineación titular disputó una hora de juego

go flaqueasen, ante los manchegos el rendimiento fue más lineal.

David Costas va camino de recuperar su mejor versión y puede ser la gran noticia de la pretemporada. El gallego es el líder natural de la defensa y una gran ayuda a la hora de salir con el balón jugado. La dupla Del Moral-Sibo puso mucho trabajo y juego en el centro del campo y el toledano adornó su buena actuación con un soberbio gol después de una acción coral del equipo, incluyendo una mágica pared con Alemao.

El brasileño está ganándose la plaza de referente en el ataque. Su capacidad física ya habia quedado clara en el curso anterior, pero ahora está sumando a todo ello el acierto. Él se encargó de abrir el marcador con un derechazo espectacular desde fuera del área que fue imposible para Raúl Lizoain.

Hubo más detalles interesantes. Álex Millán volvió a actuar acostado a la derecha y dejó la zona más central para Álex Cardero, que estaba previsto que jugase el segundo tiempo, pero unas molestias físicas durante el calentamiento aconsejaron que Masca no participase en el encuentro. Sebas Moyano sigue dejando destellos de lo que aportó el curso anterior y se fabricó una gran ocasión que no acabó en gol por muy poco. El primer asalto de la tarde fue muy claro para los azules.

Tenia claro Calleja que era un buen momento para ir aumentado las cargas de trabajo de su equipo y por eso el duelo ante el Eldense lo iniciaron los mismos once que ante el Albacete. El conjunto alicantino presionó bien a losa azules, que tuvieron más problemas para mandar en el juego. Aun así, los carbayones, que estrenaron su segunda equipación, tuvieron una ocasión muy clara en las botas de Alemao que no pudo superar en última instancia al asturiano Dani

Aprovechando una de las pausas de hidratación, Calleja hizo diez cambios y solo mantuvo a Aarón. Homenchenko volvió a jugar en el centro del campo y formó pareja con Dotor. La otra buena noticia del segundo partido fue ver a Paulino disputar sus primeros minutos en la pretemporada para confirmar su completa recuperación y que, poco a poco, irá recuperando la desventaja con sus compañeros. El segundo partido tuvo menos ritmo que el primero y también menos llegadas, lo que restó protagonismo a Paraschiv, que apenas tuvo opciones de entrar en juego. El duelo llegó al final con empate y con algunos errores de los oviedistas que pudieron costarle encajar algún gol, aunque lograron salvar el cero en su portería.

### Calleja: «Estoy muy contento. Hasta que llega el bajón físico, el equipo responde bien a lo trabajado»

#### CH. G.

OVIEDO. Javi Calleja, entrenador del Oviedo, se mostró muy satisfecho con el rendimiento de su equipo en lo que va de pretemporada y con el trabajo de sus jugadores. «Siempre me gusta ganar, pero lo que me importa son las sensaciones que me trans-

mite el equipo, cómo está asimilando los conceptos, y en eso estoy muy contento. Hasta que llega el bajón físico, el equipo responde muy bien a lo trabajado».

En los primeros amistosos, el técnico madrileño está haciendo un reparto de minutos entre todos para que vayan afinando y no hace distinciones. «Tengo

un equipo, valen todos, no hay titulares, ni suplentes, se trata de coger buenas sensaciones y poner en práctica lo que se trabaja. Cualquiera que juega lo hace muy bien». Preguntado por sus planes de once inicial para el campeonato, Calleja pide calma: «No pienso en la Liga, queda muy lejos, hay que ponerse

bien físicamente, estamos empezando la pretemporada y queda tiempo para seguir con esta línea tan positiva. Los jugadores están dando un buen nivel, pero están lejos de lo que pueden

La plantilla aún no está cerrada. «Faltarán un par de jugadores para completar la plantilla y que quede bien equilibrada», dijo el técnico. Uno puede ser Diego Bri. «Me gusta mucho, como otros muchos jugadores que estamos siguiendo», zanjó el técnico oviedista.



Fernando Alonso levanta una nube de agua con su monoplaza durante la calificación. EFE

# Verstappen frustra a McLaren y le cede la 'pole' a Charles Leclerc

#### FÓRMULA-1

La sanción de diez posiciones dejó sin la primera plaza en la parrilla al neerlandés, que saldrá undécimo, con Sainz y Alonso séptimo y octavo, respectivamente

#### DAVID SÁNCHEZ DE CASTRO

Al salir a una clasificación con diez posiciones de sanción, consciente de que no va a lograr la pole, lo único que puede hacer un piloto es intentar acabar lo más alto posible para luego remontar. Así, Max Verstappen se tomó más en serio que nunca una clasificación del GP de Bélgica que, además, se disputó bajo la lluvia.

El que saldrá primero será Charles Leclerc. El monegasco encontró una vuelta inesperada en la Q3, justo cuando parecía que podía

ser Sergio Pérez el que se reivindicase con una pole que hace no tanto no esperaba. El mexicano mejoró notablemente las expectativas puestas y tiene una oportunidad de oro de salvar la guillotina que pende sobre él.

En cuanto a los españoles, Fernando Alonso volvió a meterse entre los diez primeros, que ya deja de ser noticia por suerte para él, y partirá octavo. Justo delante, Carlos Sainz tratará de reivindicarse y, con algo de suerte, acercarse al

La lucha por no caer en la zona más húmeda de un circuito de Spa en condiciones muy complejas fue la mayor de las batallas en el inicio de la sesión. Y es que la situación fue radicalmente distinta conforma pasaban los minutos. La presencia de un carril seco hizo que todos los pilotos tuvieran claro que tenían que pasar el corte en la recta final de la Q1, algo que no fue fácil.

El accidente que tuvo por la ma-

ñana Stroll, por ejemplo, puso en riesgo su presencia en la siguiente ronda, pero conforme el agua empezó a caer con más fuerza, se dio cuenta de que su objetivo era netamente sobrevivir. Aun así, con un Verstappen primero pese a la sanción de diez posiciones para el domingo aún tenía mucho que decir, no hubo grandes sorpresas. Los que cayeron bien se firmarían en una carrera al uso y sin agua: Hulkenberg, Magnussen, Tsunoda, Sargeant y Zhou. Tanto Alonso como Sainz pasaron a la Q2 con facilidad.

La duda no estuvo en ningún momento en ver qué pilotos pasaban el corte, más allá de los cin-

Los dos españoles pasaron a la Q2 con relativa facilidad y Checo Pérez lo hizo a la Q3 por solo tres milésimas

co habituales, sino en ver a los que suelen liarla, como Sergio Pérez. El mexicano sufrió lo suyo para pasar el corte, hasta el punto de que pilotos que a una vuelta deberían ser más lentos, como Fernando Alonso, le sacaron los colores superándole. Sin embargo, Checo logró pasar a la Q3, aunque por la mínima: solo tres milésimas le separaron de la zona de eliminación. que abría Alex Albon, muy motivado. El mexicano no falló en aprovechar este corte por la mínima. El que no aflojó fue Max Verstappen, más por meter miedo que por utilidad, ya que ni en la Q2 le valía de nada. Marcar territorio, a veces, es también útil.

#### Inútil vuelta de Verstappen

La lluvia empezó a arreciar mediada la Q3, lo que hizo que el primer intento fuera casi definitivo para todos, Así, ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso pudieron mejorar el octavo y el noveno tiempo que lograron respectivamente, aunque eran conscientes de que iban a ganar una posición por la sanción que arrastraba Verstappen.

Y eso que el neerlandés fue el más rápido. El cambio de motor se notó en las prestaciones del Red Bull del campeón del mundo, lo que le permitió minimizar el daño de dicha sanción. Fue el más rápido con solvencia, por más de medio segundo sobre el hombre que, realmente, abrirá la parrilla hoy.

No será Sergio Pérez, que hasta los instantes finales estuvo en posición de acabar segundo (a más de seis décimas del tiempo de Verstappen, pero segundo al fin y al cabo). El mexicano creía que iba a lograrlo, lo que hubiera sido suficiente para heredar una pole con la que apenas soñaba. Cuando ya se hablaba de 'Pole' Pérez, llegó Charles Leclerc. El monegasco sacó una vuelta de donde nadie se lo esperaba y mejoró en una décima el crono del mexicano, con lo que será él quien salga primero hoy. Vistos los precedentes, es bastante probable que no logre la victoria, pero que le quiten lo bailado.



La parrilla de salida



# Javi Villa lidera la Subida a Chantada a golpe de récord

#### MOTOR

El piloto colungués fue el más rápido de la primera jornada, con Fombona, Pérez y Garrido segundos en sus categorías

#### **HUGO VELASCO**

LUGO. El Campeonato de España de Montaña alcanza su ecuador con la celebración de la Subida a Chantada, en la que Javi Villa se destacó como el piloto más rápido del apartado nacional.

Tras sus triunfos en El Fito y Andorra, el decacampeón nacio-

nal logró con su BRC 205T el mejor registro en la primera manga oficial, con un tiempo de 1:49.507. Estableció así el piloto de Langreo Motor Club un nuevo récord de turismos en el trazado lucense, rebajando en más de cuatro segundos el registro anterior, que estaba en posesión de José Antonio López Fombona desde 2015.

Precisamente el piloto gijonés se situó segundo de la categoría I y tercero absoluto de los participantes del nacional con su Audi RS 5 DTM, quedándose a 4,6 segundos de Villa. Una segunda posición entre los turismos que deja bastante asentada Fombona al endosarle un margen de 7,6 se-

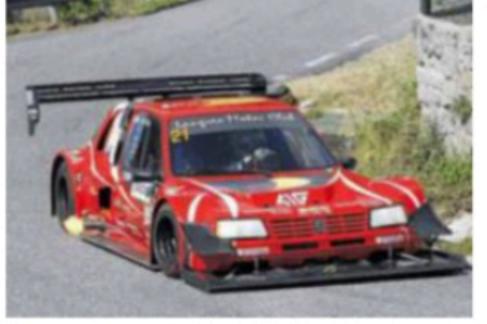

Javi Villa, con su BRC 205T, durante una de las mangas en Chantada. J. v.

gundos al andorrano Gerard de la Casa (Ford Fiesta), quien completó las plazas de honor de la ca-

El actual lider de la categoria

III del Campeonato de España, Benito Pérez, inició su andadura por Chantada con un segundo mejor registro, quedándose el riosellano, con su BRC B59, a tan

solo 884 milésimas del barcelonés Jordi Vilardell (Demon Car R32 Evo).

La representación asturiana por tierras lucenses la completa Pablo Garrido, con su barqueta Wolf GB08 S. El langreano, enrolado en la categoría II, registró en la manga oficial un crono de 1:59.409, que le valió para ser segundo, a 9,4 segundos del cántabro Mario Asenjo (Nova NP03), quien pugna con Javi Villa por la victoria absoluta al quedarse a 404 milésimas del colungués.

#### Subida a la Rebollada

Hoy se disputan las dos restantes mangas oficiales, mientras que en Mieres tendrá lugar la Subida a la Rebollada, prueba del campeonato regional de montaña, organizada por la Escuderia SIF Motor, y en la que tomarán parte cuarenta y seis equipos.

# El Sella entra

a menos de una semana del Descenso, que contará con 1.287 piragüistas, repartidos en 886 piraguas, de 25 países

a duda razonable permanece instalada en la cabeza de los miles de aficionados que, como un clavo, volverán a apostarse el próximo sábado en los márgenes del río o en los cómodos sofás delante del televisor. ¿Qué Descenso Internacional del Sella se van encontrar en esta ocasión? ¿El de la indominable pareja francesa formada por Quentin Urban y Jeremy Candy, que suman las dos últimas victorias? ¿El del regreso de la K2 o el de la pujanza de Walter Bouzán v Adrián Martín? ¿El de la picaresca de la edición del polémico porteo en la isla de La Boticaria? aderezada con la pujanza de algún, digamos, 'tapado'?

Una nube de cuestiones flotará en el ambiente festivo de Arriondas y Ribadesella que unos -palistas- y otros -aficionados- tendrán la urgencia de resolver. El Descenso Internacional del Sella, cita deportiva cada día más festiva y emblemática del verano asturiano, el

Las K2 de Julio Martínez y Milín Llamedo y de Walter Bouzán y Adrián Martín no se lo pondrán sencillo a los vigentes campeones

Con la bajamar a las 11.30 horas, unos 90 minutos antes de la llegada de las embarcaciones, se abre la opción de La Boticaria

del río Segura, se ha convertido en un ser octogenario que volverá, en menos de una semana, a lucir sus mejores galas -chaleco, montera manda la ocasión.

El piragüismo se rige por una idea: el palista es más importante que la piragua en cuestión de porcentajes, aunque ésta puede hundir cualquier sueño. Siempre ha dos y dos no siempre suman cuatro, el ganador será aquel que cruce en primer lugar por el puente riosellano y, generalmente, éste suele ser el que acude en mejor forma, tanto física como mental. No caso. Los números asustan: 1.287 piragüistas, repartidos en 886 piraguas, de 25 países.

«Será un Descenso muy bonito de ver, sobre todo con las K2, porque, sobre el papel, puede ser la edición con más nivel de la historia, aunque luego estas cosas cambian en carrera... Nunca se sabe», explica una voz autorizada como a de Milín I lamedo. «Habrá agua mucha agua, por lo que ha llovido estos meses. Otros años ya habíamos estropeado la piragua, pero do y sueltan agua...», añade el parragués. «El río está bien de caudal, No llovió mucho en julio, pero no paró. Hay un ramillete de K2 que nos va a hacer las delicias», afirma, por su parte, el riosellano Walter

Por el camino, un río que ha aumentado sensiblemente su caudal y una ría de Ribadesella que recibirá a sus palistas con la bajamar (será a las 11.30 horas). Por lo que, por mucho que suba el nivel, no se notará. «¿La Boticaria? Se lo digo no. No. Ni por asomo», hace hincapié Milin. Discrepa Walter. «Habrá El recorrido comienza en Arriondas

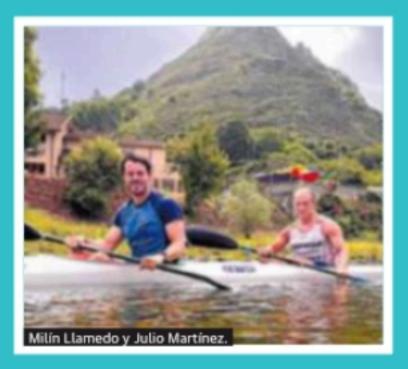

Walter Bouzán y Adrián Martín

recorrido por las aguas del Río Sella, que gracias a sus rápidos y al cambiante nivel de sus aguas hace que en cada edición el

descenso

sea distinto

kilómetros de

Fue de su infatigable imaginación de la que surgió la idea de realizar un descenso en piragua, tras adquirir una embarcación en un viaje desde Barcelona a Gijón







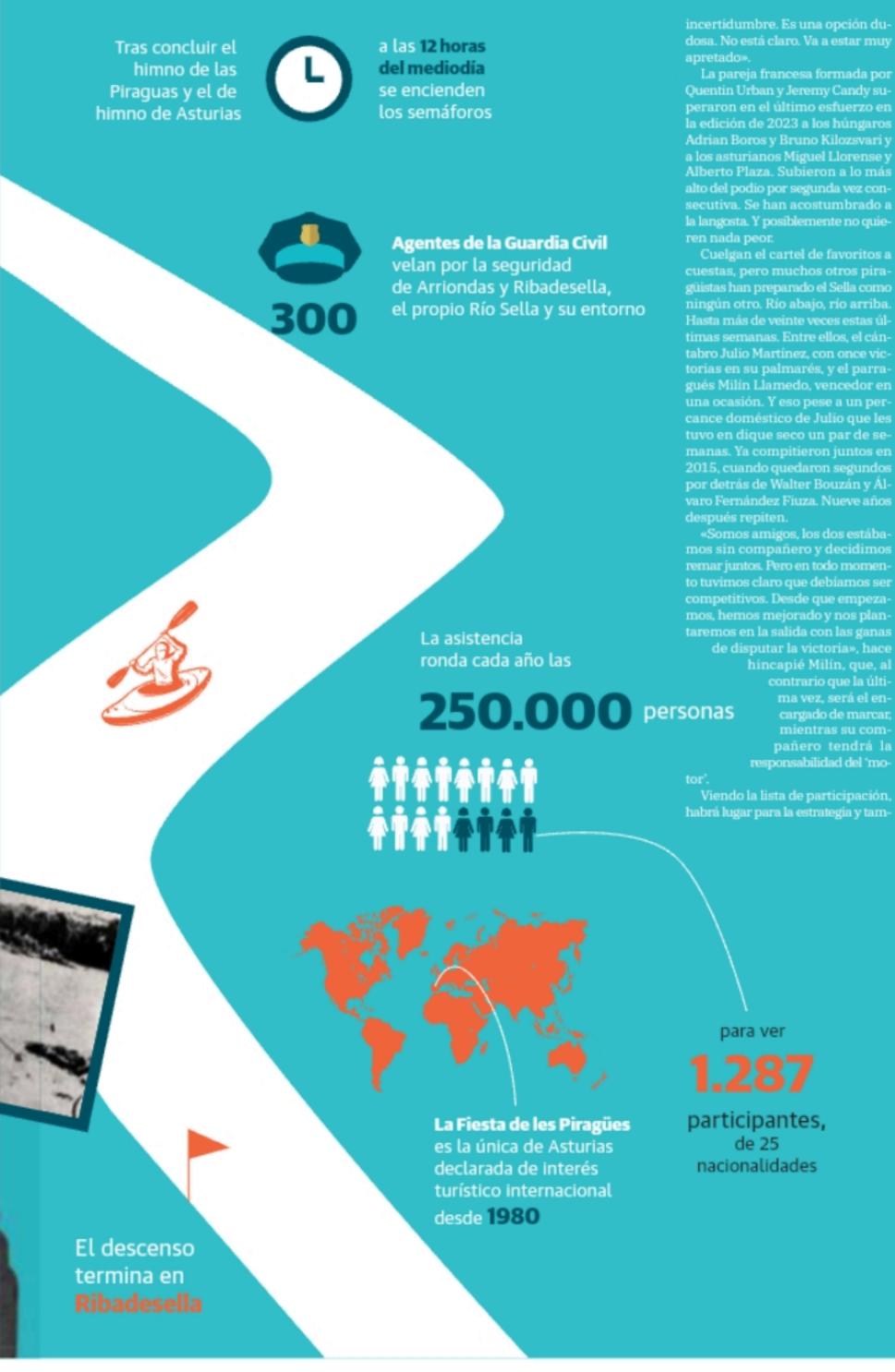

chará en el agua y no fuera de ella. Porque en esta ocasión ganará el marcada con fosforito la embarcación encabezada por el riosellano Walter Bouzán, once veces vencedor en la fiesta de las piraguas, que volverá a aspirar a lo máximo, pero cambiando de categoría. Ganó en 2023 en K1 y, en esta ocasión, da el salto a la K2 de la mano del madrileño Adrián Martín, que ya conoce la victoria en el Sella (K2 mixto) y que, a día de hoy, marca las diferencias en la media y larga distancia. «Surgió a última hora. Nos conocemos, probamos e íbamos derecho», dice Walter. «Quien gana en K2 en quien realmente gana y

se lleva las portadas. Es casi mi úl-

tima oportunidad y me calenté más

ta ironía.

bién para el remo. El triunfo se lu-

caciones las referentes de esta edición, pero candidatas, por calidad, hay muchas más. Nacionales como las K2 de Pelayo Roza y Roberto Geringer, Javi López y Diego Fernández, Miguel Llorens y Alberto Plaza, Pedro Vázquez e Iñigo Peña, Iván Alonso y Miguel Fernández las formadas por Adrian Boros y Tamas Erdelyi, Mads Brandt Pedersen y Thorbjorn Rask, José Ramalho y Alfredo Faría, Philip Knudsen y Soren Maretti, Matthew Fenn y Joshua Fenn, Franco y Dardo Balboa... «Con constancia y aprendizaje, los extranjeros, como los franceses, se ven competitivos, se animan y se ven posibles ganadores», apunta Walter.

El 86 Descenso Internacional del Sella tendrá también en la línea de salida a las vigentes campeonas del K2 femenino. Tania Fernández y Tania Álvarez pelearán por imponerse en Ribadesella por segundo año consecutivo.

Si los dos primeros clasificados del K1 masculino del año pasado, Walter Bouzán v Javi López, se cambian de categoría, no por ello el K1 na de palistas extranjeros. Algunos ya conocidos como la leyenda sudafricana Hank McGregor, el alemán Claas Gebhardt, el danés Johan Vedel, el sueco Joakim Lindberg y el

No sólo hay cambios de categobién en el femenino. Irati Osa, la vencedora el año pasado en K1 femenino, participará el próximo 3 de agosto en K2. Compartirá piragua con Arantza Toledo. La checa Katerina Milova, vigente campeona de Europa de maratón en K1 en categoria sub 23, debutará, por su parte, este año. Y la húngara Zsofia Czellai, en su cuarta participación, la primera en solitario, buscará el triunfo.



Los premiados posaron en la tradicional foto de familia, tras la clausura de la prueba del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, en el campo de Luarca. E. C.

# Emilio Sánchez manda en Luarca

El jugador gallego hizo doblete en el Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, en el que se impuso en las clasificaciones hándicap y scratch

CÉSAR SÁNCHEZ



LUARCA. El Club Golf de Luarca está cada vez más consolidado en el programa del Trofeo EL CO-MERCIO-ABANCA. Ayer recalaba en sus greens por novena ocasión para coronar como vencedor a Emilio Sánchez, que fue el mejor en la clasificación hándicap y que, además, redondeó su actuación acreditando el mejor resultado en la modalidad scratch.

La jornada no fue fácil para los participantes, ya que el campo los recibió en una mañana con viento y algo de lluvia, confirmando, en parte, los malos pronósticos meteorológicos de los días previos al torneo.

La prueba arrancaba poco antes de la diez de la mañana y, pese a que las condiciones no eran las mejores, el buen ambiente que caracteriza el torneo se adueñó desde ese momento de todo el recinto deportivo luarqués, donde el torneo era esperado con auténtica expectación. Por ello, los jugadores redoblaron sus esfuerzos para intentar situarse en los puestos de privilegio. La ocasión



Esteban Fernández, de ABANCA, y Emilio Sánchez, ganador hándicap. E. c.

requería realizar un golf de calidad para situarse en lo más alto de la clasificación. Así lo hizo Emilio Sánchez, que no dejó lugar a dudas de que era el mejor jugador del torneo.

El golfista gallego no daba opciones a sus rivales y, con un resultado de 37 puntos, se hacia con el triunfo en la modalidad hándicap. De igual forma, domi-

naba con claridad en la clasificación scratch después de acumular al final de su recorrido 22 puntos, con los que marcaba diferencias a todos sus competidores.

De esa forma, Emilio Sánchez entraba a formar parte de ese selecto grupo de jugadores que han logrado hacer doblete en las pruebas del Trofeo EL COMERCIO-ABANCA, el torneo que organiza

este periódico en colaboración con Triocar, el Patronato Deportivo Municipal de Gijón y Coral Golf.

Pero si Emilio Sánchez se mostraba satisfecho, no lo estaba menos Irene Cocina, que también destacó por su gran juego, ya que, con cuatro puntos menos que el vencedor, recibió el premio como segunda clasificada del campeo-

Wei Long Yu fue otro de los golfistas que tardarán en olvidar su participación en el Trofeo EL CO-MERCIO-ABANCA. Entregó una tarjeta en la casa club con 32 puntos, que lo situaron en tercera posición de la clasificación hándicap. Mauricio Sánchez, por su parte, también brilló sobre los greens de Luarca, donde fue premiado como el mejor golfista sé-

La clausura estaba a punto de concluir cuando se develó el equipo para el final del torneo, que este curso estará formado por Emilio Sánchez, Wei Long Yu, Irene Cocina, José Eloy Rodríguez y Mauricio Sánchez.



#### CLASIFICIACIONES

| Hándicap                                  |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Nombre                                    | Puntos |
| 1. Emilio Sánchez                         | 37     |
| 2. Irene Cocina                           | 33     |
| 3. Wei Long Yu                            | 32     |
| 4. José Eloy Rodríguez                    | 30     |
| 5. Mauricio Sánchez                       | 29     |
| 6. Pablo de la Carrera                    | 26     |
| 7. Raúl Chicón                            | 24     |
| 8. José Antonio Vilar                     | 23     |
| 9. Enrique Borrás                         | 20     |
| <ol> <li>José Miguel Fernández</li> </ol> | 12     |
|                                           |        |

| Sciattii                 |        |
|--------------------------|--------|
| Nombre                   | Puntos |
| 1. Emilio Sánchez        | 22     |
| 2. Wei Long Yu           | 18     |
| 3. José Eloy Rodríguez   | 16     |
| 4. Pablo de la Carrera   | 16     |
| 5. Mauricio Sánchez      | 15     |
| 6. José Miguel Fernández | 11     |
| 7. Irene Cocina          | 8      |
| 8. Enrique Borrás        | 6      |
| 9. Raúl Chicón           | 5      |
| 10. José Antonio Vilar   | 4      |
|                          |        |

Scratch

| Equipo                 |  |
|------------------------|--|
| Nombre                 |  |
| 1. Emilio Sánchez      |  |
| 2. Wei Lon Yu          |  |
| 3. Irene Cocina        |  |
| 4. José Eloy Rodríguez |  |
| 5. Mauricio Sánchez    |  |
|                        |  |



Pablo Jeremías, durante un entrenamiento. p. A.

## Pablo Jeremías finaliza sexto en el Nacional Sub 20

#### **ATLETISMO**

El grupista partía entre los favoritos a las medallas en una jornada en la que Lara Tomé y Llara Prieto se clasificaron para las finales de 400 y 1.500

#### C. SÁNCHEZ

GIJÓN. El grupista Pablo Jeremías finalizaba sexto en la final de lanzamiento de disco en el Campeonato de España Sub 20, que ayer comenzó en Castellón. El atleta grupista partia entre los favoritos, a pesar de que debutaba en la categoría, tras conseguir el título el pasado año en categoría sub 18.

Su trayectoria lo avalaba cuando entró en el círculo de la pista cas-

Su primer lanzamiento de 47,50 metros lo situó cuarto, a un paso de las medallas, pero aún quedaba mucho concurso por delante. Sin embargo, no pudo mejorar su registro después de despachar varios nulos y verse superado por algún rival, que le llevaron a la sexta plaza.

No comenzaba mal el Nacional Sub 20 para los representantes asturianos que entraban en acción en el estadio Gaetà Huguet, en Castellón, donde la carreñense Lara Tomé pisaba el sintético por la mañana para conseguir el billete para la final de los 400 metros. Despachaba una buena carrera y guardaba fuerzas para la final de esta tarde, en la que buscará un lugar en el podio. Marcó un tiempo de 55.49 para concluir segunda en su serie.

Jairo González y Roberto Palicio se quedaron muy cerca de conseguir el paso a la final en la prueba de los 110 metros vallas.

Ya en la jornada vespertina, Izan González marcaba un crono de 1.56.55, con el que no lograba avanzar hasta la final.

Llara Prieto, por su parte, lograba su objetivo de clasificarse para la final de los 1.500 metros, prueba en la que ya subió al podio en la temporada invernal de pista cubierta. La gijonesa marcaba un tiempo de 4.49.61.

#### La Travesía Playa Poniente cumple tres décadas en el caledario de aguas abiertas

#### NATACIÓN

c. sánchez. La Travesía Playa de Poniente cumplirá está mañana tres décadas en el calendario regional de aguas abiertas. La prueba de disputará desde las once horas, sobre una distancia de 1.200 metros, con salida y meta situadas en las inmediaciones de Talasoponiente.

Se espera que la prueba organizada por Club Natación Ciudad de Gijón vuelva a reunir a un buen número de los mejores especialistas regiona-

Esta no será la única prueba deportiva que acogerá hoy el arenal gijonés, ya que, a modo de prólogo, a partir de las 10 horas, también se tendrá lugar el XXVIII Biatlón Ciudad de Gijón, en el que los participantes tendrán que realizar 1.500 metros de carrera a pie, superar una distancia de 500 metros nadando y finalizar la competición con otros 1.500 de carrera.





Retrato de Carlos II de Juan Carreño Miranda. FOTOS: GALERÍA DE LAS COLECCIONES REALES



Miguel Jacinto Meléndez, el ovetense iniciador de la saga de pintores assturianos, firma este retrato de Fernando de Borbón.



Dessert monumental Glorias de España, fechado entre 1802 y 1805, de Isidro Velázquez, en el que aparece la figura de Pelayo y la batalla de Covadonga.

# Las Colecciones Reales con firma asturiana

La Galería inaugurada en Madrid hace un año conserva óleos de Carreño Miranda y Miguel Meléndez, así como numerosas piezas ligadas a Príncipes de Asturias

#### M. F. ANTUÑA

GIJÓN. Hace hoy justo un año que se inauguraba oficialmente con presencia de los Reyes el último gran museo español. La Galería de las Colecciones Reales se ha erigido un gran reclamo de la cultura española que pone luz sobre el importante patrimonio vinculado a la monarquía. Y, entre ese legado que se deja ver y querer junto al Palacio Real, en un edificio que ya ha recibido diez premios de arquitectura, obras de sello asturiano o vinculadas con Asturias. Entre las más de 650 piezas que buscan revelar la variedad y riqueza de las Colecciones Reales, hay cuadros, esculturas, muebles y objetos de decoración, pasando por tapices, libros o fotografías. Velázquez, Caravaggio, Goya o Luisa Roldán son algunos de los autores represen-

Hay también un asturiano ilustre que muestra en la planta menos uno de sus obras. Juan Carreño Miranda (Avilés, 1614-Madrid, 1685) firma 'Retrato de Carlos II adolescente', una obra fechada hacia 1675 que se presenta como una de las numerosas versiones de su imagen oficial como rey en edad juvenil. Carre-



'La caza del jabali', de Goya, para unos tapices de los Principes de Asturias.

ño Miranda, que fue nombrado en 1671, sigue aquí el prototipo iconográfico tradicional establecido para la retratística de la Casa de Austria española.

También logró una buena posición en la corte Miguel Jacinto Meléndez (Oviedo, 1679 - Madrid, 1734), que fuera precisamente discípulo de Carreño y primer representante de una larga dinastía de pintores de la que formó parte su hermano Francisco y sus hijos Luis (considerado el mejor pintor de bodegones español del siglo XVIII) y José Agustín.

La obra que forma parte de las colecciones reales no es una minitura, pese al gusto familiar por ellas, sino que es de mayor porte el óleo sobre madera que retrata a Fernando de Borbón, Principe de Asturias, hacia 1725. Parece ser que fue jurado príncipe de Asturias el sábado 25 de noviembre de 1724 en el monasterio de San Jerónimo en Madrid y esa es la razón del encargo de este óleo que enmarca la figura en un fingido óvalo pétreo. Fue el asturiano uno de los grandes retratistas de aquel siglo XX y su obra se puede ver en la planta menos dos.

Meléndez retrató a un Príncipe de Asturias y no es extraño que a ellos haya muchas obras de arte vinculadas entre el patrimonio de la Corona. Un ejemplo: a la izquierda de estas líneas se halla uno de los cartones que Francisco de Goya y Lucientes realizó con el ánimo de que se convirtieran en tapices para el comedor de los Príncipes de Asturias del Palacio de San Lorenzo del Escorial. Eso fue en 1775.



Una de las emisiones que se realizan desde el Centro de Arte. sonia varez

# Más de 220 artistas pasaron por la radio de Laboral en tres años

Diego Torres dirige las sesiones del estudio NC 248, que acumula 350 horas de emisión este año y 4.000 horas de visualizaciones en Youtube el último mes

#### PABLO ANTON MARÍN ESTRADA

GIJÓN. Este mes se cumplen tres años de actividad de la estación independiente NC 248 Radio, ubicada en Laboral Centro de Arte y que emite desde su estudio, un contenedor de barco situado en la entrada de las instalaciones. varias sesiones de música electrónica en directo a lo largo de la semana (lunes, miércoles y viernes), además de otros contenidos como presentaciones de discos o cobertura especial de eventos y festivales relacionados como el LEV o Nueva Bauhaus Europea, entre otros. Se trata de un proyecto dirigido por Diego Torres, que cuenta con Yolanda Go como diseñadora y enmarcado en el programa Laboratorios Ciudadanos que a lo largo de este tiempo ha logrado consolidarse como una referencia en su ámbito desde Asturias a nivel global.

Desde su puesta en marcha más de 220 artistas invitados han pasado por NC 248 Radio, acumalando 350 horas de emisión durante 2024, más de 500 videos colgados en su canal de youtube y con un total de 4.000 horas reales de visualizaciones en el último mes. Son los datos que dan di-

mensión material a una iniciativa que toma su nombre del código de construcción del buque granelero 'Castillo de Salas' naufragado en 1986 frente al Cerro de Santa Catalina, un guiño a la ciudad de esa aventura comunitaria sobre la que su responsable, Diego Torres afirma que «no ha sido fácil arrancar un proyecto de ese estilo, pero gracias al soporte de Laboral Centro de Arte y a los invitados que recibimos estamos empezando a llenar las programaciones y hemos tenido que aumentar las frecuencias de las emisiones». En tal sentido asegura que «estamos súper contentos con la acogida que tiene la radio y ver crecer poco a poco lo que

En cuanto a los artistas que han participado en las diferentes sesiones, su responsable apunta que «nos complace emitir cada programa por igual, sean más conocidos o menos los invitados, si bien cuando tenemos la oportunidad de emitir alguna actuación en formato 'live set' nos hace especial ilusión por el trabajo que tiene de adaptar este tipo de actuación tan creativa a nuestro estilo de emisión». Una muestra de esa diversidad y del interés de las

«El proyecto es una contribución a la cultura digital contemporánea desde Gijón para todo el mundo», dice DeSoto

propuestas está en nombres como los de Ana Quiroga (Casiotone), los directos con sintetizadores modulares de Oh Brava Sura y Jorge Ramos o los instrumentales del compositor Jorge Granda y del artista experimental Tomás Flórez.

Para el director de Laboral Centro de Arte, Pablo DeSoto el apoyo a NC 248 Radio forma parte de la identidad de una institución pública en la que «acogemos artistas residentes, hacemos exposiciones y también estamos abiertos a alojar proyectos de comunidades y colectivos de la ciudad que pueden aportar cosas. Ese es el objetivo de la modalidad Laboratorios Ciudadanos, en la que actualmente tenemos además de NC 148 Radio, al proyecto VER-DE, como colectivos residentes. La vocación pública de un centro como Laboral es escuchar lo que está pasando en un contexto cercano y ese es el caso de la comunidad de amantes de la música y de artistas que la hacen que se ha ido creando desde esta estación independiente de radio». Su balance no puede ser más positivo: «con tres años tiene ya un recorrido y una profundidad. Es para sentirse orgullosos y para que se conozca más. Es una contribución a la cultura digital contemporánea desde Gijón para todo el mundo y con los mismos estándares que se hace en Ámsterdam o cualquier gran ciudad del mundo». Por ello, anima a que la gente «entre en el canal y se suscriba, merece la pena que gane público un proyecto que hace mejor nuestra ciudad», opina DeSoto.



Aviones no

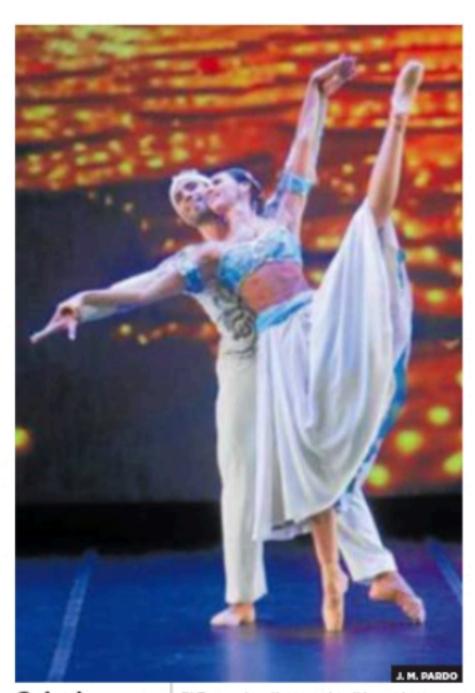

Gala de danza en el Jovellanos

El Teatro Jovellanos aplaudió anoche a un grupo de bailarines solistas llegados desde distintos ballets del mundo que participaron en la gala internacional que dirige el bailarín gijonés Álvaro Rodríguez.



#### LOS PAPELES PERDIDOS

JOSÉ LUIS GARCÍA MARTÍN

#### Inconvenientes de la fama

En los últimos años de su vida, Fernando Pessoa vivió abrumado con el éxito de un detective, el doctor Quaresma –creado a su imagen y semejanza, como Bernardo Soares–, al que muchos lectores confundían con su creador.

Dos o tres casos resonantes que fueron resueltos antes de que lo hiciera la policia en aquellas entregas que llegaban mensualmente a los quioscos -el caso del asesinato múltiple en la Rua das Janelas Verdes, el del atentado contra el doctor Salazar, el del robo de joyas en el Hotel Avenida Palace- contribuyeron a su popularidad. De todas partes del país, venían gentes a proponerle que resolviera algún asunto enigmático de índole personal. Tuvo que abandonar Pessoa sus rincones favoritos en el Martino da Arcada o en la Brasileira del Chiado para poder charlar tranquilamente con los amigos o perderse en sus cavilaciones. Pero no tardaban los admiradores en encontrar sus nuevos escondites. O le abordaban al abandonar sus también cambiantes domicilios, que no se sabe cómo conseguían averiguar.

#### 2 El enigma

Al salir distraído de la librería Bertrand, casi tropezó con un joven que parecía estar esperándole y que le saludó en español.

–Perdone que le moleste, señor Pessoa. Soy amigo de unos amigos suyos y quisiera pedirle un favor.

-No tengo muchos amigos en España. Unamuno ni siquiera hizo acuse de recibo cuando le enviamos Orpheu. Y últimamente anda diciendo por esos periódicos que los portugueses debemos dejar nuestra lengua para hablar castellano, lo mismo que los vascuences.

–A mí me ha recomendado su nombre Adriano del Valle, que le conoció a usted cuando estuvo en Lisboa durante su viaje de bodos.

-¡Un gran muchacho! Y muy aficionado a la literatura portuguesa. Salúdele de mi parte.

-Yo me llamo Guillermo de Torre, soy ultraista como Adriano y otros amigos suyos, y me gustaría que me ayudara a resolver el caso de un plagio seguido de asesinato.

 Los únicos plagios perdonables, según se dice.

-El culpable del primero tiene nombre y apellido, Vicente Huidobro, un arribista chileno que cree que con su dinero puede comprar un asiento en la inmortalidad; el del segundo es el



# El caso del poeta asesinado

que hay que averiguar, aunque yo tengo pocas dudas de que se trata de la misma persona. Si le parece, le invito a un café aquí mismo, en A Brasileira, y le cuento los hechos. O si lo prefiere damos un paseo, calle arriba, hasta el mirador de Alcántara. O hasta la plaza del Príncipe Real, que son mis lugares favoritos de Lisboa.

-Prefiero caminar. Cuénteme usted.

-A la tertulia que tenemos en el Colonial, presidida por el gran Cansinos, el hombre que puede saludar a las estrellas en mil lenguas distintas, o eso dice, llegó un día un poeta joven, desconocido de todos, que traía un libro escrito en un estilo absolutamente novedoso. «¡He aqui el primer poeta, no ya del siglo XX, sino del siglo XXI!», exclamó asombrado Cansinos, «Nos hace viejos a todos. A Juan Ramón lo deja a la altura de Campoamor». El libro se titulaba 'Círculos cuadrados' y no copiaba la realidad, sino que creaba una realidad propia. El poeta se convertía en un rival de Dios. Todos le animamos a que publicada aquellos versos revolucionarios de inmediato. Parece que Ramón Gómez de la Serna, al tanto de todo lo nuevo, se ofreció a prologarlo, Pero Cansinos frunció el ceño y dijo que, si eso ocurría,

no queria volver a ver a Pedro Pedroche, que así se llamaba el joven poeta, en la tertulia ni en ninguna otra parte. El caso es que el libro apareció y el poeta desapareció. Por eso estoy aquí. Apareció 'Círculos cuadrados' con otro título y a nombre de otro autor. Y no editado en Madrid, sino en Santiago de Chile, hacia una década. No era la primera vez que ese tal Vicente Huidobro, que tras pasar por París y saludar a Reverdy y Apollinaire, venía a darnos lecciones, falsificaba la fecha de sus obras para no parecer un mal epigono, que es lo que era, sino el que trajo las gallinas de la poesía moderna. En seguida encontramos al impresor madrileño de aquel libro supuestamente chileno y de 1914, pero al que no encontramos fue a Pedro Pedroche. Habia desaparecido por completo. Comenzó a correr el rumor entre los poetas ultraistas, todos los buenos poetas de España, salvo ese Diego y ese Larrea, lacayos complacientes, de que el tal Huidobro, tras comprarle sus poemas a Pedroche, le había hecho desaparecer para borrar todo rastro de su delito.

#### La solución

 Yo creo más bien que Pedro Pedroche, al que tengo el gusto de

conocer, desapareció por voluntad propia. De hecho, hace unas pocas noches me pareció verlo salir de un tugurio de Alfama. A nuestra tertulia, en los añorados tiempos de Orpheu lo trajo Antonio Botto. Era entonces un adolescente algo pedante y muy agraciado. Su madre era portuguesa, su padre español. Escribía por entonces unos versos decadentes que eran una mala imitación de vuestro Darío y de nuestro Eugénio de Castro, Muchas de las canciones de Antonio Botto, que yo edité en 1922 en mi editorial Olisipo, le están dedicadas, como aquella que comienza «Sé joven. / No quieras ser nada más / cuando estés junto a mí». Se nos ocurrió convertir a aquel Antonio en la fulgurante nueva estrella de la poesía española. Enviarlo a Madrid como una bomba de relojería que hiciera saltar por los aires toda la apolillada retórica del país vecino. El libro 'Círculos cuadrados' lo escribimos entre varios colaboradores de la revista. Yo mismo escribí algunos poemas, Sá-Carneiro, mi desdichado amigo, escribió otro puñado, pero la mayor parte son del ingeniero Álvaro de Campos, y ni yo mismo pude saber si estaban escritos en broma o en serio. El propio Pedro Pedroche tradujo el conjunto al español y

facturamos libro y autor para Madrid con el encargo de que, a ser posible, lo publicara en la Revista de Occidente. Pero no volvimos a saber nada ni de uno ni de otro. Antonio Botto, siempre tan malicioso, dijo que seguramente había encontrado un amante rico «y ahora ese cabronazo de Pedrito -esas fueron sus palabras- se dedicaba a la buena vida y no quería saber nada de nosotros». Yo creí entreverle la otra noche en un lugar mal afamado de Alfama y ahora, tras escucharle a usted, no me parece nada difícil reconstruir lo que ha ocurrido. Ese poetastro vanidoso y millonario que usted dice conoció los poemas de Pedroche, que eran más o menos lo que él buscaba sin saberlo, y le ofreció una cierta cantidad por el original. No creo que el joven poeta, siempre necesitado de dinero, dudara mucho. Y seguramente le ofreció otra cantidad para que se esfumara. Pedroche se gastaría su pequeña fortuna en Paris (conociéndole no creo que le durara más de cuatro días) y luego se vino a Lisboa a ejercer más o menos discretamente el oficio que ejercia ocasionalmente cuando le conoció Botto.

–¿Entonces no cree usted que haya sido asesinado?

–Qué imaginación la suya, señor mío. Ese tal Huidobro podrá ser, según lo que usted me cuenta, un megalómano vanidoso, pero eso no le convierte en asesino.

–Un plagiario sí que es, eso sin duda, y voy a denunciarlo ante la opinión pública para que lo expulsen de la república literaria.

-Pues no sé cómo va usted a demostrarlo. Pedroche dirá que el libro no lo ha escrito él, y tendrá razón. Sá-Carneiro ha muerto de la triste manera que usted conoce y mi querido Álvaro de Campos no va a reconocer nunca su colaboración.

 Me queda usted como prueba.

 Yo lo negaré todo. Además, tengo fama de mixtificador, ¿quién me iba a creer a mí? Déjelo estar, estimado Guillermo de Torre. Por cierto, no crea que me es desconocido, le he leido en Vltra y en Cosmópolis, y creo que tiene usted inventiva como poeta, pero más talento como crítico. Eso mismo dicen todavía muchos de mí. Quizá le toque escribir la historia literaria de este tiempo. Guarde usted ese secreto para más tarde, para cuando ese poeta que ha puesto su fortuna al servicio de su gloria sea un gigante con pies de barro y disfrute ahora del placer de saber que puede hacerlo saltar por los aires en cualquier momento.

# Las células madre de la placenta humana podrían regenerar las neuronas

En un modelo 'in vitro' se logró que reaccionaran a los estímulos eléctricos, según un estudio de la Universidad Francisco de Vitoria

#### DOMÉNICO CHIAPPE

MADRID. A nivel molecular, con dimensiones que solo pueden medirse con micras, los investigadores de la Universidad Francisco de Vitoria lograron observar cómo una descarga eléctrica, que llegaba a través de un electrodo colocado en el terminal nervioso de una neurona, activaba

un axón lesionado. El axón es una especie de tubo que recorre la célula para transportar información. Si se rompe, la unidad básica del organismo deja de funcionar y es el origen de enfermedades. Cuando las células dañadas son parte del sistema nervioso central se producen traumas de médula espinal, ictus, infarto cerebral o procesos degenerativos como párkinson, alzhéimer o esclerosis lateral.

En este estudio, realizado 'in vitro' con un modelo animal, los científicos observaron que una célula del sistema nervioso central de una rata respondía al impulso eléctrico que antes ignoraba, Había sido regenerado por las células madre.

«Cogimos la retina del animal, le extrajimos las neuronas del ojo y les cortamos el axón», describe Maite Iglesias, coautora del estudio y decana de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Francisco de Vitoria, «En cultivo, pusimos en con-

El modelo destaca por «la facilidad de aislamiento y las técnicas no invasivas para la producción celular a gran escala»

tacto a la neurona del axón cortado con las células madre. En su presencia la neurona empezó a alargarse y regenerar el axón».

No obstante, este tipo de resultados ya se habia logrado en otros experimentos. Faltaba por evaluar su funcionalidad. «Lo más importante del estudio es que la neurona es capaz de responder a una señal eléctrica. Es lo que le da muchisima valía a los resultados», prosigue Iglesias, que trabajó en colaboración con las universidades de Alcalá y Autónoma de Madrid. «Era una tarea de manitas: poner el electrodo, pinchar el axón y que no se rompiera».

Al concretar el método del es-

tudio, los investigadores eligieron que las células madre extraídas de la placenta humana tuvieran un desarrollo embrionario intermedio, entre el primer estadio, cuando son capaces de crear nuevos individuos (totipotenciales), y el final, cuando ya se han diferenciado del resto para ocupar su lugar en diferentes órganos y sistemas (específicas). «Frente a las iniciales totipotentes, que se puede pensar que son las mejores, existe una cuestión ética, porque puede dar lugar a un ser vivo», explica Iglesias. «De esta manera, solventamos el aspecto ético».

¿Por qué de placenta? «Se ha trabajado mucho con células madres obtenidas de médula ósea, pero tienen un proceso de extracción doloroso, no se expanden bien y no duran demasiado en una placa de cultivo», responde Iglesias. «Las de placenta provienen de un órgano que normalmente se tira y tienen un potencial un poquito mayor que las de médula ósea.

Luego, pensando en una terapia que se aplique algún día, al venir de la placenta, que es la barrera entre madre y feto, las características inmunes son muy buenas. Si quieres usarlas en una terapia celular o en tratamiento, la respuesta inmune del individuo que la recibe va a ser menor que en otro tipo de células», lo que evita el rechazo.

#### Mejor respuesta inmune

En el artículo "Las células madre mesenquimales derivadas de la placenta humana estimulan la regeneración neuronal al promover el crecimiento de los axones y restaurar la actividad neuronal', publicado en la revista 'Frontiers', los autores explican que su modelo destaca por «la facilidad de aislamiento, las técnicas no invasivas para la producción celular a gran escala, una importante capacidad inmunomoduladora y una alta capacidad de migrar a las lesiones». Al abordar nuevas técnicas para «superar la baja capacidad regenerativa de las neuronas del sistema nervioso central» descubrieron que las células madre elegidas producían un «factor de crecimiento nervioso» implicado en el «proceso de regeneración neuronal y restauración de la actividad fisiológica de las neuronas».

En las células neuronales dañadas de la retina la técnica funciona. «Con nuestro modelo hemos obtenido valores de regeneración neuronal del 10%-14%», indican. Para llegar al objetivo de una «terapia celular personalizada» todavía hay que pasar al ensayo 'in vivo' y evaluar qué potencial de regeneración tiene, «para ver si lo que pasa en la placa pasa en el animal». El sueño de Iglesias es llevar esta investigación a un punto de aplicación en que la regeneración neuronal se pueda hacer con el uso de estas células dispensadas, por ejemplo, en gotas.



Campus de la Universidad Francisco de Vitoria, donde se ha realizado la investigación. p. c.

### Ingresa en prisión por agredir sexualmente a dos mujeres

R. C.

VALENCIA. Agentes de la Policía Nacional detuvieron ayer en Valencia a un hombre de 64 años, como presunto autor de dos delitos de agresión sexual cometidos en una zona de ocio nocturno de la ciudad. El sospechoso se acercaba a las mujeres cuan-

do estas abandonaban los locales y les ofrecía llevarlas en su vehiculo hasta casa. El juez ha decretado su ingreso en prisión, informa Europa Press.

La investigación tuvo su origen cuando agentes de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (Ufam) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de

Valencia tuvieron conocimiento de que una mujer había sido víctima de una agresión sexual, causada por un hombre, tras salir de un local de ocio nocturno.

El acusado se acercó la víctima, a quien había ofrecido acompañar, y consiguió que la mujer subiese a una furgoneta para, una vez en el interior, agredirla sexualmente aprovechando su estado de embriaguez.

Tras las primeras pesquisas, los investigadores relacionaron este hecho con otro de similar naturaleza que tuvo lugar en fechas próximas, en el que una mujer manifestó haber sido abordada tras salir de la discoteca por un hombre que conducía una furgoneta, y que la agredió sexualmente en el interior del vehí-

Los agentes de la Policía Nacional establecieron un dispositivo de vigilancia en la madrugada del pasado sábado por las zonas de ocio en las que se habian producido los hechos y localizaron al presunto autor de los hechos mientras conducia la furgoneta.

Envía tu evento o sugerencias a agendacomercio@elcomercio.es

#### PABLO XURDE MERINO

Más información er ELCOMERCIO.es



#### GIJÓN

Concierto Melendi Hoy, a las 21.30 horas, en el Parque de los Hermanos Castro, El festival Gijón Life sube al escenario a uno de los artistas asturianos más reconocidos. El de Oviedo llega a la ciudad con la gira homónima de su último álbum '20 años sin noticias', una reedición de uno de sus discos más exitosos. Melendi reinterpretará hoy sus primeros álbumes y tocará canciones que hace más de quince años que no suenan en los directos, pero que sus fans siempre han pedido

Concierto de Gema Bravo y Jorge Colsa (Fusión) Hoy, a las 20 horas, en el Paseo de Begoña. Un espectáculo musical a cargo del dúo independiente de cantautores. Su música es una mezcla de estilos y ritmos con letras frescas y vitales. Colorean sus conciertos con música, textos, poesía verso libre, mensajes comprometidos e improvisación.

Concierto de Hit the Rocks Hoy, a las 20 horas, en la Plaza de la República. El grupo formado en 2021 presenta un repertorio de rock & roll desde los años 50 hasta los 80 que el público podrá disfrutar esta tarde en El Coto.

Sesión musical en la playa Hoy, a partir de las 13 horas, en Estaño. El festival Yeyé celebra hoy, de 13 horas a una de la madrugada, una sesión de música en directo en la playa de Estaño a la que podrán acceder los abonados a los cuatro dias del festival. Si quedan plazas

Concierto extraordinario Hoy, a las 22 horas, en la Plaza

entradas en el momento.

libres también se podrán obtener

Mayor, La Banda Sinfónica de Gijón (BSG) presenta su tradicional concierto veraniego en la Plaza Mayor de la mano de la Joven Banda Sinfónica de Gijón (JBSG) y en el marco del Festival y Escuela de Música de Gijón (FESMUG). Este año el programa está marcado por melodías autóctonas, además de temas muy conocidos y números uno de nuestro país.

Visita guiada a la Ciudadela Hoy, a las 12 horas y a las 17.30, en el Museo de la Ciudadela de Celestino

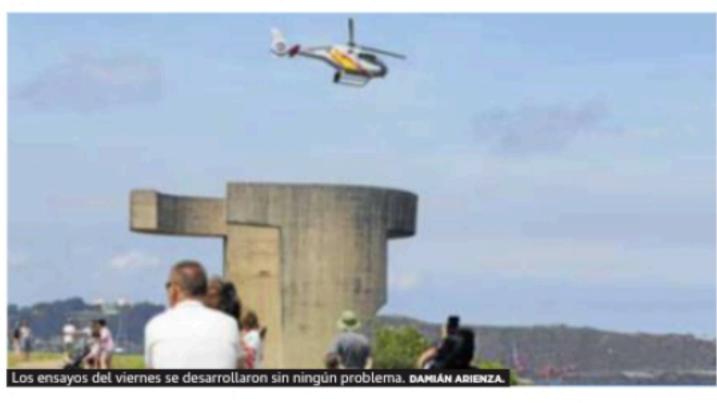

#### Festival aéreo en San Lorenzo

12.00 GIJÓN. En la bahía de San Lorenzo. El XVIII Festival Aéreo Internacional de Gijón vuelve a sobrevolar la el cielo de la ciudad durante más de dos horas y media de exhibición. Es la primera vez que se juntan en Gijón las tres patrullas: la Aspa, la Águila y la Papea. La jornada contará también con la Patrulla de Honores, el C16 Eurofighter, los aviones ultraligeros de La Morgal, tres helicópteros de Bomberos de Asturias, el helicóptero de la Guardia Civil, el de Salvamento Marítimo, el helicóptero Sh 60 de la Armada, el avión Casa CN 235 de la Guardia Civil y los mejores pilotos acrobáticos.



#### Kuivi Almacenes Industriales

19.00 OVIEDO. En Ciudad Naranco, Kuivi se propone como propuesta revitalizadora del verano ovetense. Hoy el espacio contará con concierto de Lorena Lawns a partir de las 21 horas y un Dj set de Igbeatsle Productions hasta las 0.00.

Solar. Una visita guiada gratuita y que no requiere inscripción por las infraviviendas del patio habitado durante un siglo de la calle Capua. Relatos de los protagonistas,



#### Exposición Miguel Rio Branco

11.00 AVILÉS. 'Desde Tokyo Blues hacia Gritos Sordos'. Una exposición del fotógrafo brasileño Miguel Rio Branco, cuya obra tiene el poder de transformarse. El espacio curvo del montaje trae nuevos diálogos e interpretaciones más fluidas.

completa sobre las vidas de los trabajadores que habitaron este lugar hasta 1980. Aves que se borran

exposiciones y una explicación muy

Hoy, a las 17 horas, en el Jardin Botánico. Último día para disfrutar de 'La Fiesta del Cielo' en el Botánico. De 17h a 18.30h tendrá lugar el taller 'Aves que se borran', de la mano de Lourdes Berzas.

Exposición 'Orto y Ocaso' Hoy, a las 13 horas, en el Palacio de Revillagigedo de la Fundación

Cajastur. La muestra 'Orto y Ocaso. Vidrio y loza en Gijón. Siglos XVIII -XX', está organizada por el Ayuntamiento de Gijón y separa en su itinerario el vidrio y la loza; dos de los sectores de artes industriales más importantes que se desarrollaron en la ciudad durante siglo y medio. La exposición está comisariada por Lucía Peláez Tremols, directora del Museo

Casa Natal de Jovellanos y Juaco López Álvarez, director del Muséu del Pueblu d'Asturies, centros a cuyas colecciones pertenecen la mayor parte de las obras expuestas

Exposición 'Miraes' Hasta el 4 de agosto, en el Museo Barjola. La muestra de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas Asturianos (APFA) celebra veinte años en el Museo Barjola. Más de un centenar de fotografías que retratan la vida en las calles asturianas y su meticuloso y detallado trabajo. Entre los ponentes hay fotógrafos profesionales que publican en este periódico: Arnaldo García, José Simal, Pablo Lorenzana o Mario Rojas.

#### OVIEDO

Exposición fotográfica de Emilio Hasta el 30 de Julio, a las 11.30 horas, en la plaza de Trascorrales. Se

trata de una retrospectiva fotográfica de los parajes más insólitos que prometen un aire de aventura. El viaje promete explorar a través de las instantáneas el entorno y tradiciones de las tribus y territorios poco explorados que recorrió el fotógrafo a lo largo de su trayectoria por Asia y África.

Exposición Antoni Tàpies Hasta el 27 de octubre, en el Museo Bellas Artes de Asturias. La muestra es un recorrido por la obra gráfica de uno de los artistas más destacados del país en el siglo XX. 'Antoni Tapies. Estampas (1969-2011)' es el nombre de esta exposición, que conmemora el centenario del artista gracias a una veintena de estampas que ofrece una visión evolutiva de su obra desde 1969 hasta su última etapa.

Folclore en la calle Hoy, en el casco antiguo y en el Campo de San Francisco. Por la mañana el grupo de baile tradicional Xeitu actuará en el casco antiguo y el grupo folclórico Trasgu hará lo propio en el Campo de San Francisco. Por la tarde, será también en el Campo de San Francisco donde la banda de gaitas La Corredoria hará los honores de actuar.

Obra 'Pluto. Dios del dinero' Hoy, a las 20 horas, en el Teatro Filarmónica. La compañía teatral Kumen - Cuitu revisa uno de los textos clásicos de Aristófanes. Pluto, el dios del dinero, va cantando ciego por las calles y triste porque no sabe a quién se da. Quisiera repartirse con justicia entre toda la gente honesta... Los que no lo tienen lo reclaman y los que ya lo tienen no lo quieren soltar. Pero Crémilo, un agricultor arruinado, le devuelve la vista. Y empieza la fiesta, un reparto equitativo del dinero. Un sueño para unos, una pesadilla para otros...

#### COMARCA DE AVILÉS

Reggaeton Beach Festival

Hoy, a las 16 horas, en el Pabellón de Exposiciones de la Magdalena. Finaliza hoy a medianoche la tercera edición consecutiva del festival de música urbana en Avilés en el que se congregan miles de jóvenes. Los conciertos más esperados de hoy en el Reggaeton Beach Festival son el de Anuel AA, María Becerra y Tiago

Festival Salinas Longboard Hoy, a partir de las 11.30. Finaliza hoy el festival más longevo de longboard, en Salinas. A las 11.30 abre el festival y su mercado, que cierra a las 21 horas. La opción de maguillaje festivalero está disponible desde las 12 hasta las 19

Exposición 'GEAS. Mujeres que estudian la tierra' Hasta el 23 de agosto, en la Casa de las Mujeres. De 9 a 14 horas, la muestra 'Geas.Mujeres que estudian la tierra' hace un recorrido por las diferentes disciplinas de las ciencias terrestres de la mano de doce visionarias que retaron a la sociedad de su época.

#### ¿Cómo publicar un anuncio? 902117733 Laborables de 9 a 20.00 horas

### TRABAJO

#### DEMANDAS

#### SE NECESITAN ayudantes de cocina, parrilleros, camareros con experiencia profesional para Feria de Muestras de Gjón. Llamar a partir del 29 a las 9:00. 686248090



#### SALAS DE CINE

CLASIFICACIÓN: • • • MUY BUENA • • BUENA • REGULAR • MALA



| 18 Deadpool y Lobezno           | 16.00      | 10.45 | 17.45 | 18.30 | 18.45 | 19.30 |
|---------------------------------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                                 | 20.00      | 20.30 | 21.15 | 21.30 | 22.15 | 22,45 |
| TP   Del reves 2                |            | 16.05 | 18.10 | 20.00 | 20.20 |       |
| TP   Gru 4. Mi villano favorito | 1111111111 | 16.15 | 17.15 | 18.15 | 20.10 | 22.05 |
| TP   Padre no hay más que uno 4 | 16.20      | 17.00 | 18.25 | 19.10 | 20.40 | 22,40 |
| 16   Strangers: Capitulo 1      |            |       | 16.30 |       |       |       |
| 12   Twisters                   |            |       | 1     | 17.30 |       | 21.20 |
| 12   Un lugar tranquilo: Día 1  |            |       |       |       |       | 22.30 |

#### AVILÉS

ODEÓN MIULTICINES Centro Comercial ParqueAstur, Corvera, Autonista AB, Salida 21.

| 15. | Bikeriders: La ley del asfalto |       |       |                | 20.00          |       |
|-----|--------------------------------|-------|-------|----------------|----------------|-------|
| 18  | Deadpool y Lobezno             | 16.00 | 17.00 | 17.30<br>21.00 | 18.30<br>22.00 | 19.30 |
| ΤP  | Del revés 2                    | 16.30 | 18.30 | 19.15          | 20.20          | 22.15 |
| - 7 | Fly Me to the Moon             |       |       | 17.30          |                | 21.30 |
| TP  | Gru 4. Mi villano favorito     | 16.15 | 17.15 | 18.15          | 20.15          | 22.15 |
| TP  | Koati                          |       | 16.00 | 18.00          |                |       |
| TP. | Padre no hay más que uno 4     |       | 16.00 | 17.00          | 18.00          | 19.00 |
|     |                                |       |       | 20.00          | 21.00          | 22.00 |
| 12  | Twisters                       |       |       | 7.7            | 20.00          | 22.15 |
| 12  | Un lugar tranquilo: Día 1      |       | 11.   | 1 1 1          |                | 22.15 |

#### Bikeriders: La ley del asfalto • •

EE UU. 2024. 116 m. (16). Drama, Director: Jeff Nichols. Intérpretes: Jodie Comer, Austin Butler, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Faist.

1963. Johnny decide fundar un club de motociclistas, los Vándalos, en un suburbio de Chicago. Kathy, una mujer de carácter fuerte, comienza una relación con Benny, el miembro más joven del grupo. En el transcurso de una década, el club cambia y pasa de convertirse en un lugar de reunión a una banda sumida en un peligroso submundo de violencia. OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, ODEÓN MULTICINES.

#### De naturaleza violenta .

Canadá, 2024, 94 m. (18). Terror. Director: Chris Nash. Intérpretes: Ry Barrett, Andrea Paylovic, Cameron Love, Reece Presley, Liam Leone.

Un grupo de adolescentes de vacaciones se lleva un medallón de una torre de vigilancia contra incendios derrumbada en el bosque. Lo que desconocen es que esta sepulta el cadáver de Johnny, un espíritu vengativo impulsado por un horrible crimen ocurrido hace 60 años. El muerto viviente intentará recuperar el objeto a base de masacrarlos uno a uno. OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, YELMO LOS PRADOS.

#### Deadpool y Lobezno •

EE UU. 2024. 127 m. (18). Acción, Director: Shawn Levy. Intérpretes: Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Matthew Macfadyen, Jennifer Garner.

Wade Wilson se deleita en la vida civil habiendo dejado atrás sus días como el mercenario moralmente flexible, Deadpool. Pero una nueva amenaza le obliga a ponerse el traje a regañadientes y hacer equipo con el no menos reacio Lobezno, el más icónico de los X-Men. AUTOCINE GIJÓN, OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, YELMO OCIMAX, ODEÓN MULTICINES, YELMO LOS PRADOS, CINESA PARQUE PRINCIPADO.

#### Del revés 2 • •

EE UU. 2023. 100 m. (TP). Animación. Director: Kelsey Mann. Riley entra en la adolescencia y el cuartel general sufre una repentina reforma para hacerle hueco a nuevas emociones. Juntos tendrán que aprender a convivir para poder controlar bien la mente de Riley, que atraviesa una etapa compleja cuando cambia de instituto y hace nuevas amistades. OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, YELMO OCIMAX, ODEÓN MULTICINES, CINES EMBAJADORES FONCALA-DA, YELMO LOS PRADOS, CINESA PARQUE PRINCIPADO.

#### Fly Me to the Moon • •

EE UU. 2004. 132 m. (7). Come-

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### OVIEDO

| CINE | ES EMBAJADORES FONCALADA C/ General   | Elorza, 45 |       |       |       |
|------|---------------------------------------|------------|-------|-------|-------|
| TP   | Del revés 2                           | 16.10      | 18.10 | 20.30 |       |
|      | Gru 4. Mi villano favorito            | 16.00      | 18.30 | 1 1 1 |       |
|      | La princesa Mononoke                  | 16.00      |       |       |       |
| 7    | Nausicaă del valle del viento V.O.S.E |            |       |       | 22.00 |
| 12   | Norberta                              |            |       | 19,45 | 22,30 |
| TP.  | Padre no hay más que uno 4            | 16.00      | 18.00 | 20.00 |       |
| 7    | Que la fiesta continúe                |            | 17.55 |       |       |
| 7    | Que la fiesta continúe V.O.S.E        |            |       | 20.10 |       |
| 12   | Siempre nos quedará mañana V.O.S.E    |            |       |       | 21.45 |
| 16   | Simple como Sylvain V.O.S.E           |            |       |       | 22.15 |

#### YELMO LOS PRADOS CC. Los Frados. Fernández Ladreda, s/n. Tel: 985 11 99 20.

| 18 | De naturaleza violenta     |       |                | 10.15          |       |                |                |
|----|----------------------------|-------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|
| 18 | Deadpool y Lobezno         |       | 16.10<br>19.05 | 16.45<br>19.30 |       | 18.30<br>20.30 | 18.45<br>21.15 |
|    |                            |       |                |                | 21.30 | 21,45          | .22,15         |
| 18 | Deadpool y Lobezno 3D      |       |                | 11.7           | 17.30 |                |                |
|    | Del revés 2                |       | 16.05          | 17.00          | 18.05 | 20.15          | 22.20          |
| 7  | Fly Me to the Moon         |       |                |                |       |                | 21.10          |
| TP | Gru 4. Mi villano favorito | 16.10 | 15.40          | 18.10          | 19.00 | 20,10          | 22.15          |
| TP | Padre no hay más que uno 4 | 16.00 | 10.45          | 18.10          | 18.55 | 20,20          | 22.25          |
| 12 | Twisters                   |       |                | 16.50          |       | 19,30          | 22.00          |
| 12 | Un lugar tranquilo: Dia 1  |       |                |                |       |                | 21.00          |
|    |                            |       |                |                |       |                |                |

#### SIERO

#### CINESA PARQUE PRINCIPADO CC. Parque Principado. A-66 Km 4,5. Tel: 985 26 93 08. 12.00 12.25 16.00 16.30 17.00 18.10 18.40 19.10 20.10 21.20 21.50 22.20 18 | Deadpool y Lobezno

| 18  | Deadpool y Lobezno 3D      |       | 12.30 |       |       | -     |       |
|-----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 18  | Deadpool y Lobezno V.O.S.E |       | 12.15 | 15.45 | 18.50 | 1     | 22.00 |
| TP  | Del reves 2                | 12.05 | 14.45 | 16.15 | 17.15 | 18.45 | 21.30 |
| TP  | Gru 4. Mi villano favorito | 12.10 | 12.40 | 14.35 | 15.40 | 18.30 | 20.50 |
| TP  | Padre no hay más que uno 4 | 12.20 | 15.30 | 10.15 | 18.15 | 19.40 | 21.00 |
|     | Twisters                   |       | 12.30 | 15.45 |       | 19.25 | 22.15 |
| 1.2 | Un lugar tranquilo: Dia 1  |       | 12.15 |       |       |       | 22.05 |
|     |                            |       |       |       |       |       |       |

dia. Director: Greg Berlanti. Intérpretes: Scarlett Johansson, Channing Tatum, Jim Rash. Ambientada en el alunizaje del Apolo 11, en 1969. Kelly Jones es una prodigio del marketing que mantiene una difícil relación con Cole Davis, director de lanzamiento. Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo. OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, ODEÓN MULTICINES, YELMO LOS PRADOS

#### Gru 4. Mi villano favorito • •



Estados Unidos. 2023. 95 m. (TP). Animación, Directores: Patrick Delage y Chris Renaud.

Gru, Lucy y las niñas dan la bienvenida a Gru Junior, que parece llegar con el propósito de ser un suplicio para su padre. Gru tendrá que enfrentarse en esta ocasión a su nueva némesis Maxime Le Mal y su sofisticada y malévola novia Valentina, lo que obligará a la familia a tener que darse a la fuga. OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, YELMO OCIMAX, ODEÓN MULTICINES,

CINES EMBAJADORES FONCALA-DA, YELMO LOS PRADOS, CINESA PARQUE PRINCIPADO.

#### Koati

EE UU. 2021. 85 m. (TP). Animación. Director: Rodrigo Perez-Castro.

En América Latina, un alegre grupo de animales conviven en armonía en el país de Xo. Cuando un desastre natural amenaza a los habitantes de Xo, Zaina, una malvada serpiente, aprovecha la situación para hacerse con el poder. Nachi, Xochi y Pako se embarcan en una peligrosa aventura para salvar su hogar. ODEÓN MULTICINES.

#### Norberta •



España, 2024, 88 m. (12). Comedia. Directoras: Sonia Escolano y Belén López Albert. Intérpretes: Luis Bermejo, Adriana Ozores, Mariona Terés, María Romanillos, Adelfa Calvo.

Norberto lleva toda una vida con María. Son gente humilde, de barrio, y de vez en cuando atracadores. Pero Norberto

necesita dar un giro para sentirse vivo, libre, para sentirse ella misma. Una confesión inesperada que pondrá en jaque toda su vida. CINES EMBAJADORES FONCALADA.

#### Padre no hay más que uno 4 • •



España. 2024. 99 m. (TP). Comedia, Director: Santiago Segura, Intérpretes: Santiago Segura, Toni Acosta, Martina D'Antiochia, Calma Segura.

Sara acaba de cumplir 18 años y su novio le pide inmediatamente matrimonio. Para sorpresa de todos, Sara dice que si. Por otro lado, los abuelos se han separado. Javier y Marisa tendrán que detener la boda de su hija mayor e intentarán que el compromiso se produzca entre sus padres. OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, YELMO OCIMAX, ODEÓN MULTICINES, CINES EMBAJADORES FONCALADA, YELMO LOS PRADOS, CINESA PARQUE PRINCIPADO.

#### Que la fiesta continúe • •



Francia, 2023, 106 m. (7). Comedia, Director: Robert Guédiquian. Intérpretes: Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Lola Naymark.

Rosa vive en Marsella y divide su energía entre su cariñosa familia, su vocacional trabajo de enfermera y su compromiso político. Pero a medida que se acerca su edad de jubilación, su ilusión comienza a flaquear. Entonces se enamora de Henri y mientras se da cuenta de que deberíamos tener dos vidas, una para ayudarnos a nosotros mismos y otra para ayudar a los demás. CINES EMBAJADORES FONCALADA.

#### Strangers: Capítulo 1 •

EE UU. 2024. 91 m. (16). Terror. Director: Renny Harlin. Intérpretes: Madelaine Petsch,

Froy Gutiérrez, Gabriel Basso, Rachel Shenton, Richard Brake. Tras sufrir una avería en su coche en un pequeño e inquietante pueblecito de Oregón, una joven pareja se ve obligada a pasar la noche en una aislada cabaña en medio del bosque. El pánico se apodera de ellos cuando son aterrorizados por tres extraños enmascarados que les atacan sin piedad ni motivo alguno. OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, YELMO OCIMAX.

#### Twisters • •



EE UU. 2024, 122 m. (12). Acción, Director: Lee Isaac Chung. Intérpretes: Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, David Corenswet.

Kate Cooper es una excazadora de tormentas. Su amigo Javi la convence para probar un nuevo e innovador sistema de seguimiento, Allí se cruza con Tyler Owens, una superestrella en las redes sociales. Los tres serán testigos de fenómenos terrorificos nunca vistos, que convergen sobre Oklahoma. OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, YELMO OCIMAX, ODEÓN MULTICINES, YELMO LOS PRADOS, CINESA PARQUE PRINCIPADO.

#### Un lugar tranquilo: Día 1 • •



EE UU. 2024. 100 m. (12). Terror, Director: Michael Sarnoski, Intérpretes: Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff, Djimon Hounsou.

Una mujer llamada Sam trata de sobrevivir al primer día de una invasión en la ciudad de Nueva York, que se encuentra plagada por criaturas alienígenas sedientas de sangre con oídos ultrasónicos. OCINE PREMIUM LOS FRESNOS, YELMO OCIMAX, ODEÓN MULTICINES, YELMO LOS PRADOS, CINESA PARQUE PRINCIPADO.

Llanes 19\*/ 25\*

SENSONA TRACE

Covadonga 17°/30'



# Suben las temperaturas

Hoy domingo amaneceremos con nubes en gran parte de Asturias salvo en el sur donde ya comenzará el día con un mayor protagonismo del sol. No se descarta a primeras horas algunas lloviznas poco importantes en el litoral. De cualquier forma, rápidamente remitirán en el caso de darse, e incluso se abrirán

IVAN RODRÍGUEZ



8

Editorio

6

-

2007

No puny

300

Sin **W** 

claros en todo el interior conforma avance la mañana. El litoral será el sector donde más costará que se abran claros pero, así todo, también se espera la apertura de algún claro a partir del mediodía. A lo largo de la tarde podrán aparecer nubes altas desde la cordillera y, al final del día, se podrá volver a nublar, al menos, en toda la costa. Las temperaturas máximas subirán de forma generalizada. En todo el occidente y en la cordillera el ascenso será notable, en la zona central será moderado mientras que hacia el litoral oriental la subida de las temperaturas será ligera. Los vientos predominarán de nordeste flojos con rachas moderadas en la costa que tenderán a aflojar al final. Mañana lunes se prevé el día más caluroso de lo que va de verano y, como estaba previsto, se activará el aviso amarillo en el suroccidente por temperaturas que podrian alcanzar los 36 °C. En el resto del interior es muy probable que se alcancen los 30 °C e, incluso, se puedan también superar. Pero también hay que mencionar la posibilidad de chubascos tormentosos por la tarde.



HOY DOMINGO 28

Luarca 18°/26"

Cangas del Narcea 15°/11°

Avilés 197 26

Oviedo 187/27\*

DEN-18N TSA-0

310

25\*

26\*

25"

Tanda

15h -00k

170

18\*

18\*

190

18\*

Gijón 201/261

| On.  |                 | Maftens<br>CGN-14h | Tarde<br>TSK-OOR |
|------|-----------------|--------------------|------------------|
| Bis. | Pola de Somiedi | 140 10             | 33* **           |
|      | Grado           | 18* =              | 29* 1            |
|      | Taramundi       | 16* =              | 26* ***          |
|      | Timeo           | 15° 0              | 270 00           |
| -    | Pola de Laviana | 16" "              | 30"              |
|      | Rieseco         | 16"                | 310 0            |

#### HOY EL SOL LA LUNA 26 de agosto 07:09 h Sale 01:31 h Se pose 21:51 h Se pone 15:41 h MAR, 20 MILLAS HORAS DE BAJANIA 04.19 h care 0.90 or 16.45 h care 1.06 m Hay Noreste a este 4 o 5, salvo 2 o 3 al este de Pellas al prin-MORAS DE PLEMBAR clpio, arreciando pronto a 5 o 6 en el seste y ocasionalmente 6 en el este a medianoche. Marejada a fuerte morejada. 10:39 h.com 3.39 or 23:15 h.com 3.47 or ÍNDICE DE RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES EN ASTURIAS

|   |                 | EYENDA: 1 Bajo 1 Hederado 1 Alto 4 May Alto O Extremo |            |       |             |       |                 | carrencia   |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|-----------------|-------------|
| К | Marite          | 120                                                   | Cattropid  | (8)   | Letiens     |       | O'Extrema: Cor  |             |
| ï | Alber           | - 0                                                   | Courts     | 00    | Long        | œ     | Fish            | (X) Salego  |
|   | Striesa         | - 00                                                  | Colongo    | (30)  | Clarers     | - 30  | People          | CE Sex      |
| i | Adn.            | - 00                                                  | Caronichil | L (8) | Claries.    | (3)   | Posts           | CE Sdenobe  |
| i | Servicio de K.  | - 0                                                   | Cadifiers  | 00    | Mann        | (2)   | Prote           | C. Sarado   |
| ı | Streets         | OX.                                                   | Depide     | (8)   | Marin       | 32    | Comits.         | 2 Smithber  |
| i | Bod             | - 0                                                   | Diseas     | (00)  | Marie       | (0)   | Madelini        | CE beams.   |
| í | Catrolini       | - 00                                                  | San        | (30)  | Name        | 00    | Madrata         | (2) branset |
| ř | Calcone         | - 00                                                  | Sole       | (30)  | Nonix       | - 0   | Stora dr. K.    | (E burgs    |
| í | Cardano         | - X                                                   | Grade      | (3)   | Steeds.     | - 00  | Resu            | CE Steer    |
| × | Cargo del B.    | - 00                                                  | Greeke & C | 00    | Disk.       | 00    | Sales           | CE NAME     |
| ĺ | Caregio de Dela |                                                       | Dim        |       | Delade      | - 30  | S.M. delibyri.  | 2 Nephro    |
| ĺ | Carero          | - 00                                                  | Sec        | (30)  | Pansi       |       | S. Martine S.   | C Warman    |
| ĺ | Carello         | O.                                                    | Sei        | (3)   | Pelanelles  | ak Œ  | 34 5466×9×3     | I Manine    |
|   | Case            |                                                       | Langers    | (00)  | Parlameters | a (1) | San Transfer 6. | C Water     |
| ı | Cumbling        |                                                       | La Benne   |       | Been        | (9)   | Santa Address:  | T bearing   |

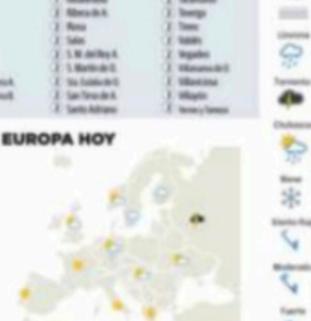





|              |     |   | Tareh<br>158: 4 |     |              | Markets<br>(NO)-140: |   |  |
|--------------|-----|---|-----------------|-----|--------------|----------------------|---|--|
| Izviciesa    | 18* |   | 26*             | 5   | Sama         | 170                  | * |  |
| nadesella    | 18" |   | 26"             | An- | Pola de Lena | 19*                  | Ŧ |  |
| ngas de Onis | 18* |   | 12*             |     | Cuditiers    | 18*                  |   |  |
| rg.          | 18* | * | 32"             | 6   | Navia        | 18"                  |   |  |
| iesto        | 17* | * | 33"             |     | Columga      | 19*                  |   |  |
| eres.        | 18* |   | 36*             | 9   | Castropol.   | 18*                  |   |  |

|                 | Marketa<br>DGN-14th, 1 |     |
|-----------------|------------------------|-----|
| Pola de Somiedo | 18* "                  | 35° |
| Grado           | 18* *                  | 33* |
| Taramundi       | 18" -                  | 310 |
| Tineo           | 17° "                  | 35" |
| Fola de Laviana | 170 ::                 | 36* |
| Rieseco         | 18"                    | 36" |





| N | ARTES 30 |   |
|---|----------|---|
| 0 | 9        | 9 |

|   | MIÈRCOL | ES 31 |
|---|---------|-------|
| - | -       | 9     |
|   | 9       | -     |

LUNES 22

MARTES 23

MIÉRCOLES 24

36494

31304

12769

95048

JUEVES 25

VIERNES 26

LUNES 22

EURODREAMS

#### BONOLOTO

**LUNES 22** 7 16 18 26 46 47 Comp.: 14 Reint.: 9 6: 0 (Bote) 3+C: 2 (62.491.61 €) 5: 74 (844,48 €) 4: 4.148 (22,60 €) 3:71.065 (4 €)

**ESPAÑA HOY** 

#### **MARTES 23**

1 3 8 20 29 48 Comp.: 40 Reint.: 9 0:1 (1.043.308,78 €) 5+C:3 (46.656,64 €) 5: 89 (786,52 €) 4: 4.209 (24,95 €) 3:82.870 (4 €)

#### MIÈRCOLES 24

9 20 24 43 45 49 Comp.: 1 Reint.: 4 6: 0 (Bote) 5+C: 2 (68.991,11 €) 5: 03 (1.095,10 €) 4: 3.992 (25,92 €) 3:76.309 (4 €)

#### **JUEVES 25**

1 11 14 28 42 48 Comp.: 20 Reint.: 6 6: 0 (Bote) 5+C: 2 (66.066,53 €) 5: 58 (1.139.08 €) 4: 3.585 (27.04 €) 3:71.722 (4 €)

#### **VIERNES 26**

5 25 30 41 44 45 Comp.: 23 Reint.: 0 6:1 (1.173.193.75 €) 5+C:4 (39.125.16 €) 3:87 (899,43 €) 4:4.370 (25,08 €) 3:89.058 (4 €)

#### SÁBADO 27

10 13 16 20 29 43 Comp.: 25 Reint.: 7 6: 0 (Bate) 5+C: 2 (64.460,62 €) 3: 65 (991,70 €) 4: 3.752 (25,77 €) 3:70.755 (4 €)

#### DOMINGO 21

5 16 40 41 45 46 Comp.: 17 Reint.: 4 6: 0 (Bate) 5+C: 0 (0 €) 3: 40 (4.290,07 €) 4: 2.845 (30,16 €) 3: 56.163 (4 €)

(SORTEO 1): Lunes, 22: 353. Martes, 23: 237. Miërcoles, 24: 580. Jueves, 25: 396. Viernes, 26: 892. Såbado, 27: 975. Domingo, 21: 669.

(SORTEO 2): Lunes, 22: 169. Martes, 23: 343. Miércoles, 24: 632. Jueves, 25: 751. Viernes, 26: 222. Sábado, 27: 127. Domingo, 21: 687.

(SORTED 3): Lunes, 22: 333. Martes, 23: 015. Miércoles, 24: 607. Jueves, 25: 609. Viernes, 26: 911. Sábado, 27: 137. Domingo, 21: 945.

(SORTED 4): Lunes, 22: 774. Martes, 23: 685. Miércoles, 24: 004. Jueves, 25: 682. Viernes, 26: 969. Sábado, 27: 543. Domingo, 21: 314.

(SDRTED 5): Lunes, 22: 887. Martes, 23: 944. Miércoles, 24: 594. Jueves, 25: 739. Viernes, 26: 243. Sábado, 27: 239. Domingo, 21: 910.

#### EUROMILLONES

MARTES 23 4 8 10 16 34 **\***:48 EL MILLÓN: FFJ71818 **VIERNES 26** 

**\***:48 4 19 23 35 37 EL MILLÓN: FFG99087

EL GORDO DE LA PRIMITIVA DOMINGO 21

1 | 26 | 31 | 37 | 44 | Reint.: 0 14 SEP 1967

**EUROJACKPOT** VIERNES 26

Soles: 5 11

7 11 22 26 46

#### Número: 10

**LUNES 22** 

LOTERIA PRIMITIVA

2 4 11 18 38 48

7 10 23 28 29 32

Comp.: 3 Reint.: 7

JOKER: 7886682

**JUEVES 23** 

(SORTED 1): 5 8 11 12 22 36 37 40 44 46 52 60 61 70 72 74 77 78 79 83 (SORTEO 2): 1 5 8 10 13 15 20 30 35 43 44 53 54 56 59 63 69 70 75 82 (SORTED 3): 5 6 7 17 28 30 37 42 44 53 54 56 59 67 68 69 72 76 77 84 (SORTEO 4): 3 8 9 10 12 15 18 19 22 38 46 50 53 58 62 63 68 77 78 79 (SORTED 5): 2 6 8 13 18 23 25 27 30 38 40 43 53 54 60 69 77 81 83 84

|   | Comp.: 47 Reint.: 4 |
|---|---------------------|
|   | JOKER: 1300985      |
| ı |                     |
|   | SABADO 27           |

| -  | MD. | ALV  | 121  |        |    |  |
|----|-----|------|------|--------|----|--|
| L  | 5   | 13   | 32   | 42     | 44 |  |
| Co | mp  | .: 2 | Rein | ıt.: 4 |    |  |

| 1  | 5   | 13   | 32   | 42     | 44 |  |
|----|-----|------|------|--------|----|--|
| Co | omp | .: 2 | Rein | it.: 4 |    |  |
| ıο | WER | 753  | 9401 |        |    |  |

| 3 | 12  | 18   | 19 | 21 | 24 | Sueño: 4 |  |
|---|-----|------|----|----|----|----------|--|
| J | UEV | ES 2 | 5  |    |    |          |  |
| 3 | 16  | 18   | 27 | 30 | 37 | Sueño: 4 |  |

5.:018

SABADO 27

5.: 026

5.: 024

5.: 010

5.: 036

5.: 022

S.: 010

01676

20059

68245

64797

43141

5.: 007 DOMINGO 21

5.:026 02534

(12 Palabras)

Deuda

#### SUDOKUS

Complete los tableros (subdivididos en nueve cuadrados) de 81 casillas dispuestas en nueve filas y columnas, rellenando las celdas vacías con números del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra en cada fila, columna

| - 4 | -11  |  |
|-----|------|--|
| - 6 | <br> |  |

|        |   | 8 |   | 1   |     |       | 6 |   |
|--------|---|---|---|-----|-----|-------|---|---|
| 9      |   |   | 6 | 2   |     |       | 2 | 3 |
|        |   | 4 | 8 |     | , . |       | 7 | 5 |
| -      | 8 | 3 | 9 |     |     |       |   |   |
| -      |   | 2 | 3 | 4   |     | 6     | 9 | 8 |
| 4      |   |   |   |     |     |       |   | 7 |
| 4<br>5 |   |   |   | 6   |     |       |   |   |
|        | 2 |   | 1 | 9   |     | 4     | 5 |   |
| 6      |   |   |   | 100 |     | , , , | 8 | 2 |

#### **MEDIO**

| 1   |   | 6 |   |   | 9 | 4 |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |   |   |   | 3 |   | 5 |   |   |
|     | 2 | 8 | 5 |   |   | 6 |   |   |
|     | 8 |   |   |   |   |   |   | 9 |
|     | 7 |   | 1 |   | 2 |   |   |   |
| 6   |   |   |   |   | 5 |   | 1 | 8 |
| . , |   | 5 |   | 9 | , |   | 3 |   |
| 7   |   | 9 |   | 7 |   | 1 |   | 4 |
|     | 4 |   | 8 |   |   |   |   |   |

#### DIFÍCIL

| - 21 |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|      |   | 1 |   |   |   |   |   | 9 |
|      |   | 2 |   | 4 | 1 | 8 |   | 5 |
| 8    |   |   |   |   | 7 |   |   |   |
|      |   |   |   | 6 | 9 |   |   | 7 |
| 5    | 1 |   |   |   |   |   | 4 |   |
|      | ~ | 3 | 5 |   |   |   | 6 |   |
| 6    |   | 4 |   |   |   |   | 3 |   |
|      | 2 |   |   |   | 3 |   |   |   |
|      |   |   | 8 | 7 |   |   |   |   |

#### SOPA DE LETRAS

AHDRIBANIÑCAATRMSEOIAIROTAROM G I O T S T U L G L H Z B I H N M T G I V E B G C V H U O LPHTEAIDZONRQAHRTNVAÑLURELIDÑ GOÑCRGPÑÑAEBQMSGCEIBPMPARLLZG RTPLDECÑRQMANQTEAVOOVCACVANVS MEOLAIIBATHIQNITQLBPBHEESESSE QCDOZROBNEUHEÑRAOOVVILTRSHCDV V A L D Ñ C B N U I V B O N Ñ I Z S R E S M G I H P Ñ R L BDNEVEEEDCHLIUTGSNVDEEZREAIGZ IOTEIHPIIGSPMÑÑOGIBGLIRVMTQSL ISQZVTRMMUHEICEQDÑPUODADUEDNE ZNOQUNLHEÑQMDBEOLNUEVNOGRABME

#### **AJEDREZ**

#### Blancas juegan y ganan



Partida: Najdorf-Pelikan (Argentina, 1968).

#### **DEDUCCIÓN**

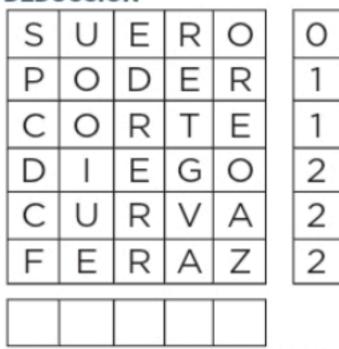

Averigüe una palabra de cinco letras que tiene en común con cada una de las anteriores tantas letras como indica el número que se da al lado. Puede haber más de una solución.

#### CRUCIGRAMA

| 1  |    | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  |    | 8  | 9  | 10 | 11 |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |    | 12 |    |    |    |    |    |    | 13 |    |    |    |    |
| 14 | 15 |    |    | 16 |    |    |    | 17 |    |    |    |    | 18 |
| 19 |    |    |    | 20 |    |    |    |    |    |    |    | 21 |    |
| 22 |    |    | 23 |    |    |    | 24 |    |    |    | 25 |    |    |
|    |    | 26 |    |    |    | 27 |    |    |    | 28 |    |    |    |
| 29 | 30 |    |    |    | 31 |    | ,  |    |    | 32 | ., |    |    |
| 33 |    |    |    |    | 34 |    |    |    |    |    |    |    |    |

#### HORIZONTALES:

- Dais razones
- 8 Se ..., se embobe
- 12 Puso amarras
- 13 Tela clara y sutil
- 14 Tipo de música 16 Anduviese sin rumbo
- 19 Emplea, utiliza
- 20 Gansos salvajes
- 21 Kilolitro

26 Deterioraseis

22 Pobl. de Barcelona 24 Relativos a la lana

- 28 Partícula de polvo
- 29 Elevó
- 31 Se ..., se lave
- 32 Obi, río siberiano
- 33 Acusados
- 34 Hablaseis con seseo

#### VERTICALES:

- 2 Golpe con el zapato
- 3 Orden Ministerial Practicará natación
- 5 Con arena, fem., pl. 6 Cólera, pl.

- 7 Nacidos en Somalia
- 8 Rebajen con agua
- 9 Pomadas sedantes
- 10 Plantigrada
- 11 Baloncesto
- 14 Coloq., cavilar
- 15 Asidero
- 17 Haga a la brasa
- 18 Nombre de mujer 23 Un condimento, pl.
- 25 Hurte 27 Curva sinuosa
- 30 Aél



#### MESA DE RELOJERO

Este pasatiempo consiste en copiar en el casillero todas las piezas del rompecabezas, encajándolas debidamente, como un puzzle. Una vez copiadas las piezas en su sitio, se leerá el texto que se indica. Para facilitar la tarea, hay en el casillero una serie de letras colocadas en su lugar. Estas letras están también en el rompecabezas. Ellas son el hilo por el que se saca el ovillo.

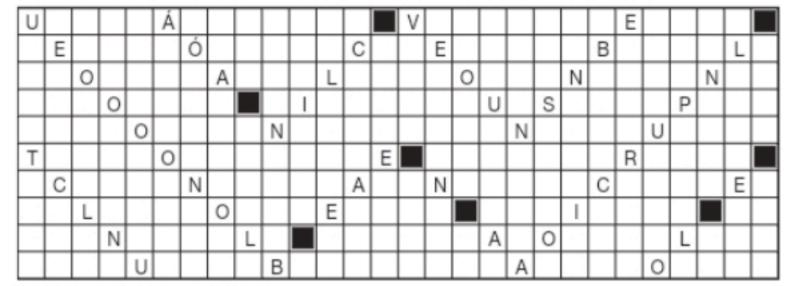

Patrick Graham: "El evangelio del mal"

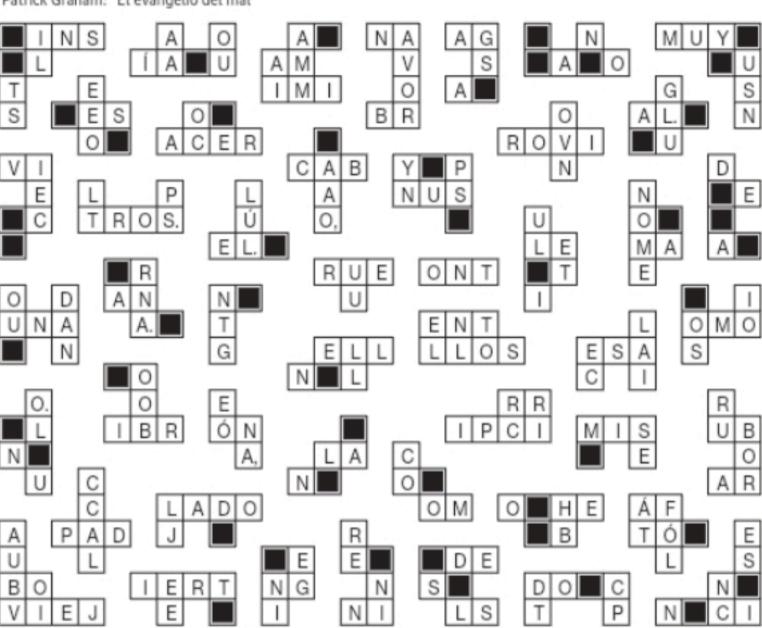

Piezas que se han de colocar debidamente en el casillero.

#### **CRUZADA** HUYO ECHA EFES HUYÓ SUSO 5 JORGE ROTOS RULAN 6 MESIAS MUERTO RATERA REGASE TEMAIS 7 ENGARZA OVÁRICA 8 DISLALIA LICUADAS 10 ENVEJECIDA SOLITARIAS

#### FIGURAS EMPAREJADAS

Cada triángulo de la cuadrícula está emparejado con un círculo: un círculo y un triángulo forman pareja solamente si están en casillas contiguas en horizontal o en vertical, nunca en diagonal. Los triángulos están todos a la vista, pero los círculos no: hay que deducir qué casillas ocupan; ningún circulo está en contacto con otro circulo, ni en horizontal, ni en vertical ni en diagonal. Los números indican cuántos círculos hay en cada fila y en cada columna.

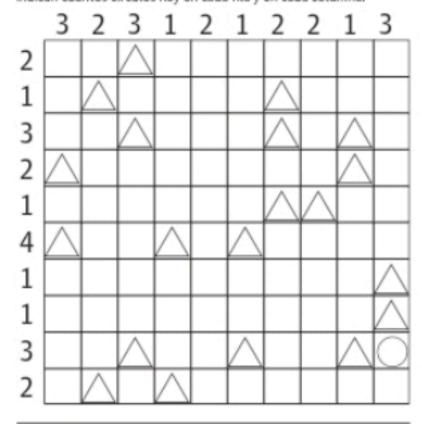

# **PALABRAS**

R Complete las palabras siguientes. Cada una de ellas contiene las mismas letras de la anterior, más la que se da facilitada. 0 Todas deben tener sentido propio. Puede haber más de una solución.

#### ENCAJE MATEMÁTICO

Complete las casillas con cifras del 1 al 6, sin que se repitan en una misma fila ni en una misma columna del cuadrado, teniendo en cuenta que en este aparecen bloques marcados con una línea más gruesa y en cada uno de ellos se encuentra un número y un símbolo de suma, resta, multiplicación y división. Este número es el resultado de sumar, restar, multiplicar o dividir, en cada caso, los números de cada bloque. Puede haber más de una solución.

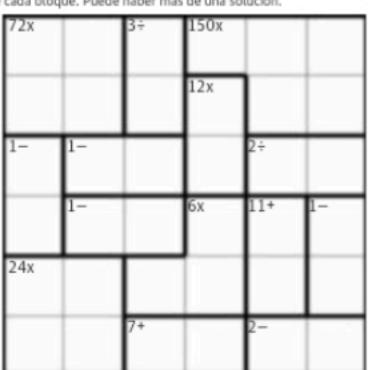



#### **EL FANTASMA**



#### **AUTODEFINIDO**

| PONER<br>APODOS<br>TERMINAS,<br>AGOTAS | 7                                          | PRONUNCIE<br>UNA<br>ORACIÓN<br>UTILIZAS | 7                                      | CANCELÉ,<br>INVALIDE        | 7                                         | MUCHEDUM-<br>BRE                    | 7                                  | UN POSESI-<br>VO, FEM.<br>SIN<br>ARRUGAS | 7                                           | MANGA-<br>NESO<br>SE, SE<br>LAVAN | ₹                                     | TEL·,<br>CIUDAD<br>ISRAELÍ             | ₹                   | HACER EN<br>EL HORNO |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|----------------------|
| -                                      |                                            | *                                       |                                        | *                           |                                           | HACEN<br>ALIANZAS<br>REMOL-<br>QUEN | *                                  | +                                        |                                             | +                                 |                                       | SE DIRIGE<br>UNA FELINA                | *                   | +                    |
| SEAN<br>OSADOS<br>TIPO DE<br>POEMA     | >                                          |                                         |                                        |                             | LA MANO PUSO NESGAS                       |                                     | ,                                  |                                          |                                             |                                   | FLOR<br>HERÁLDICA<br>CONVOCÓ,<br>CITÓ | <b>*</b> *                             |                     |                      |
| -                                      |                                            |                                         | DRAMA<br>MUSICAL                       | <del></del>                 | *                                         |                                     |                                    |                                          | ALZA<br>INSTRUMEN-<br>TO MUSI-<br>CAL       | *                                 | *                                     |                                        |                     |                      |
| PUSO AL<br>SOL<br>PATRIA DE<br>ABRAHAM | *                                          |                                         | *                                      |                             |                                           |                                     | CURVA<br>OBLONGA<br>PERCIBEN       | *                                        | +                                           |                                   |                                       |                                        | EXHALÓ              |                      |
| 4                                      |                                            | CALCULEN<br>EL PESO<br>PERVIRTIÓ        | <b>→</b>                               |                             |                                           |                                     | *                                  | INSUSTAN-<br>CIAL<br>MORERA              | *                                           |                                   |                                       |                                        | *                   | PASA POR<br>ALTO     |
| VIAL                                   | A MÍ O PA-<br>RA MÍ<br>TÉMPANO<br>FLOTANTE | - 1                                     |                                        | DUENDE<br>ORG.<br>ECOLÓGICA | -                                         |                                     |                                    | *                                        |                                             | LACTÓ<br>ASIGNAR                  | <b>*</b>                              |                                        |                     | *                    |
| L-                                     | +                                          |                                         |                                        | +                           |                                           | ENTOLDADO<br>SEDOSO                 | -                                  |                                          |                                             | *                                 |                                       | ANTE<br>MERIDIEM<br>SÉPTIMO<br>PLANETA | +                   |                      |
| CLAQUE<br>COMUNIDAD<br>EUROPEA         | *                                          |                                         |                                        |                             | COLOQ.,<br>FIESTA<br>PRESTOUN<br>SERVICIO | <del>&gt;</del> ₩                   |                                    |                                          | 4                                           |                                   | ME, ME<br>SUMÉ<br>SENTIS<br>AMOR      | <b>→</b> ¥                             |                     |                      |
| -                                      |                                            |                                         | VILLA<br>SEVILLANA<br>CALZONCI-<br>LLO | -                           | +                                         |                                     |                                    |                                          | BARAJA ADI-<br>VINATORIA<br>FORMANUN<br>LIO | <b>*</b>                          | *                                     |                                        |                     |                      |
| HERZE-<br>GOVINA<br>SU EXCE-<br>LENCIA | *                                          |                                         | +                                      |                             |                                           |                                     | LLAMA-<br>RADA<br>BELÉN,<br>ACTRIZ | *                                        | +                                           |                                   |                                       |                                        | SUFUO<br>DIMINUTIVO |                      |
| -                                      |                                            | GUSANO<br>PERCIBÍ<br>SONIDOS            | -                                      |                             |                                           |                                     | +                                  | NATURAL DE<br>IRÂN<br>VOCALES<br>DEBILES | -                                           |                                   |                                       |                                        | +                   | ASAMBLEA<br>NACIONAL |
| CORROÍ<br>REPÚBLICA<br>DEÁFRICA        | -                                          | *                                       |                                        | AUTORIZA-<br>CIÓN           | -                                         |                                     |                                    | +                                        |                                             | LETRA<br>GRIEGA                   | -                                     |                                        |                     | +                    |
| -                                      |                                            |                                         |                                        |                             |                                           | UNIFIQUES                           | -                                  |                                          |                                             |                                   |                                       | POSICIÓN<br>DE<br>ENCENDIDO            | *                   |                      |

#### **LOS 7 ERRORES**





#### **JEROGLÍFICO**



No seas individualista,...

#### SOLUCIONES **DE AYER**

#### Cábala literaria

Hervía toda una dislocada agitación de cuerpos a lo largo del río, con la estri-dencia de las voces y el eco, más arriba, de los gritos agi-gantados y metálicos bajo las bóvedas del puente. Un solblanco y altísimo refulgía en la cima, como un espejito oscilante. Abajo la luz era roja y densa y ofuscada. roja y densa y ofuscada.

Rafael Sánchez Ferlosio "El Jarama"

# Cruzisopa

| 8 | 3 | 6 | 4. | 9 | 7 | 1 | 2  | 5 |
|---|---|---|----|---|---|---|----|---|
| 4 | 5 | 1 | 2  | 8 | 3 | 7 | 9  | 6 |
| 9 | 7 | 2 | 6  | 5 | 1 | 4 | 8  | 3 |
| 5 | 1 | 8 | 9  | 6 | 4 | 3 | 7  | 2 |
| 6 | 2 | 7 | 3  | 1 | 8 | 5 | 4  | 3 |
| 3 | 4 | 9 | 7  | Z | Š | 6 | 1  | 8 |
| 2 | 9 | 5 | 1  | 7 | 6 | 8 | 3. | 4 |
| 1 | 6 | 4 | B  | 3 | Z | 9 | 5  | 7 |
| 7 | 8 | 3 | 5  | 4 | 9 | 2 | 6  | 1 |

| Laa | m | et | oa |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|----|----|---|---|---|---|---|---|
|     | н |    |    |   |   |   |   |   |   |
|     | A |    |    |   |   |   |   |   |   |
| DE  |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
| A J |   |    |    |   |   |   |   | N | А |
| G A |   | Е  | N  | Е |   |   |   |   |   |
|     |   |    |    |   |   | м |   |   |   |
|     | C | 0  | A. | C | т | 1 | v | А | 8 |
| BE  |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
| US  |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
| PA  |   |    |    |   |   |   |   |   |   |
| S   | S | 0  |    | Α | N | 0 | S |   |   |

#### Autodefinido

|   | _  |    | -  |   | _ |     | _  |    | - |    | _  |
|---|----|----|----|---|---|-----|----|----|---|----|----|
| A | Т  | Α  | ٧  | Ш | C | 0   | 5  |    | A | L. | Α  |
|   | U  | Т  | 1  | L | П | Z   | А  | С  | П | 0  | N  |
| A | 5  | П  | L. | Е |   | 0   | 5  | 0  | 5 | 0  | 5  |
|   | A  | P  | A  | G | 0 | N   |    | D  | A | R  | A. |
| Þ | 5  | Ш  |    | A | L |     | 5  | E  | N |    | R  |
|   |    | C  | A  | L | 1 | Z   | А  | 5  |   | p  | A. |
| П | D  | A  | 5  |   | V | А   | L  | 0  | R | E  |    |
|   |    | 5  | 0  | В | A | 2   | А  |    | 0 | R  | A  |
| Α | R  |    | М  | Ш | R | Α   | R  | A. | М | 0  | 5  |
|   |    | Z  | Α  | 5 | Ė |     | 0  | L  | £ | П  | E  |
| Α | J  | 0  |    | A | R | A   | N  | E  | R | A  | 5  |
|   | Α  | T  | A  | R | 0 | 114 |    | J  | A | 2  | Α  |
| Α | 5. | E. | D  | А |   | A   | L. | E. | L | A  | 5. |

#### Errores



Jeroglífico

#### Ajedrez

1. Dxg7+! Rxg7 2. Cxd7+ Rg8 3. Cf6+ Rf7 4. Cd5+ Rg8 5. Cxc7 y las negras abandonaron.

#### Crucigrama





# 'Bodkin': una puñalada al 'true crime'

La productora de los Obama lleva a Netflix esta ficción con buen gusto y jugosas reflexiones sobre el morbo y el periodismo

#### CARLOS G. FERNÁNDEZ

Todos los elementos de 'Bodkin' llaman la atención desde un principio. A medio camino entre serie de crimenes y serie de periodistas, hablando de pódcast y con la Irlanda rural, pagana y brumosa de fondo. Quién diría que no. Por supuesto, no es la primera en hablar de estas cosas. Tenemos 'Solo asesinatos en el edificio' y aquel capítulo de la última temporada de 'Black Mirror' donde los investigadores de un 'true crime' acaban envueltos en la historia. En este caso tres periodistas viajarán al pueblo remoto de Bodkin, donde según la serie se celebraba una festividad en la que está el origen de Halloween. Veinte años atrás sucedieron los típicos asesinatos sin resolver en la noche más exaltada, que hundieron la moral del pueblo y lo cargaron de resentimiento y tristeza.

Los periodistas no vienen a investigar como tal, sino a grabar un pódcast de 'true crime'. Pero eso no le apetece al pueblo, no. El pueblo está unido contra estos invasores, pero no a las malas como si se tratase de 'Perros de paja'. Una de las grandes virtudes de la serie es que estos habitantes son todos muy listos y bastante carismáticos. Hay secretos que saben que no hace falta desvelar, y continuamente dan pistas falsas, juegan con ellos, y finalmente les echan la bronca: «¿Y si nosotros no queremos que contéis nuestra historia?».

La serie reflexiona sobre el 'true crime' de manera muy lúcida, y de plena actualidad: no hay más que pensar en las recientes peti-Cruz, exigiendo cordura ante la voracidad de las productoras y plataformas -y del público, claropara contar truculentas historias reales cueste lo que cueste. El mor-



Will Forte, Siobhán Cullen y Robyn Cara, los tres protagonistas de 'Bodkin'. PRESLEY ANN

bo, por otro lado, tan viejo como el mundo. Una de las grandes debilidades humanas.

#### Inteligente y poco previsible

Según avanza la investigación en Bodkin, la serie, producida por Higher Ground, la productora de los Obama, organiza la información de manera deliciosa, Pasito a pasito vamos haciéndonos una idea de lo que pasó como en las mejores novelas policiacas. Los periodistas se integran con cauciones de la madre de Gabriel tela y le van sacando pequeñas revelaciones a cada uno. El centro de esta trama tan bien armada y ambientada está en el pelirrojísimo Seamus Gallagher (David Wilmot), que hace un canónico per-

sonaje malvado pero atormentado, un caramelo para cualquier actor, con cientos de sentencias lapidarias.

Así que todo lo que pasa es inteligente y poco previsible, salvo una cosa: los tres protagonistas, los forasteros. Todavia no hemos hablado de ellos, pero lo que comparten es que desde el inicio se nos muestran sus rasgos de personalidad exageradamente disfuncionales, y es descorazonador veíamos. La que era muy cerrada se abre, el que era demasiado idealista se vuelve realista, y se asilvestra la que era muy tímida. Y a correr. Ojalá que por ahí también nos hubieran sorprendido. No

quiere decir esto que actúen mal o que no sean personajes atractivos, pero si se les podría exigir más a los guionistas.

Entre dos de ellos, no obstante, hay enfrentamiento, y es que el periodismo es un cajón de sastre. Una es periodista de raza (Siobhán Cullen), de investigación y sucesos, el lado duro y serio de la vida. El otro es un famoso 'podcaster',

Los periodistas se integran con cautela entre los lugareños y le van sacando pequeñas revelaciones a cada uno

un alma cándida (el humorista Will Forte, de la cantera de SNL) que se maravilla de lo pintoresco de Bodkin y su gente y no se entera mucho de lo que pasa, piensa más en historias que en hechos. El conflicto está servido, pues: para la primera, lo que hace el 'podcaster' es una broma, incluso es una ruina moral ir a hurgar en las desgracias de la gente para volver inmaculado al mundo real ajeno a todos esos dramas y a cualquier ética periodística. Pero los modelos irreconciliables se van juntando y aquí nadie se libra de un repaso. Las reflexiones sobre el 'true crime' -competencia directa de series de ficción como esta- merecen la pena.

#### **HORÓSCOPO**

#### ARIES 21 MAR - 20 ABR

Nuevas sorpresas entre sus amistades. Concluya los asuntos económicos que tiene pendientes. Tiene muchos recursos para solucionar temas laborales. La nueva dieta está empezando a dar sus frutos.

#### 24 SEP - 23 OCT

Ruptura momentánea con su pareja. Suerte en lo económico; aproveche para ganar más dinero. Sorpresas agradables en el trabajo. Una salud excelente debido a sus bue-

#### **TAURO** 21 ABR - 21 MAY

Serenidad absoluta en lo que al. amor se refiere. Triunfará en el terrero financiero. Su trabajo requiere un esfuerzo por su parte. Las largas caminatas le sentarán muy bien.

#### **ESCORPIO** 24 OCT - 22 NOV

Despierta pasiones con su cambio de imagen. Amenazan gastos extras relacionados con la casa. No se menosprecie, usted es excelente en el trabajo. La falta de descanso afecta a su estado nervioso.

#### GÉMINIS 22 MAY - 21 JUN

Exige demasiado y eso afecta a su relación de pareja. Gaste solo lo imprescindible. Alguno de sus supe-riores quiere promocionarle. Procure descansar y cuidar más su ali-

#### SAGITARIO 23 NOV - 21 DIC

Resolverá sus problemas sentimentales. Revise bien los pros y los contras de adquirir esa "ganga". La seguridad en su trabajo le lleva al optimismo. Dia de empezar a leer ese libro que tanto le apetece.

#### CÁNCER

El amor transita por su casa. Si tiene un negocio, obtendrá importantes beneficios. Le van a proponer una nueva actividad laboral. El ejercicio fisico alivia tensiones.

#### CAPRICORNIO 22 DIC - 20 ENE

Si hoy su relación no se modifica, plantéese una ruptura. Mejore la forma de emplear el dinero. Perspectivas laborales esperanzadoras. Intente distraerse y no dar tantas vueltas a las cosas.

Hoy Cupido disparará la flecha. Su

hucha está llena, es el momento de disfrutar. Su creatividad le va a facilitar bastante su trabajo. Muchas horas delante del ordenador cansa-

#### ACUARIO

21 ENE - 19 FEB

La relación amorosa avanza hacia una fase más intima. Intente ahorrar un poco y no gastar a lo loco. Su imagen se está deteriorando entre sus compañeros. Lo que ocurra hoy, puede acabar con sus nervios.

#### 24 AGO - 23 SEP



sentimentales. En asuntos económicos, déjese llevar por la intuición. Unos dias libres en el trabajo le vendrán muy bien. Esa molestia en el codo debe vigilarla.

#### PISCIS 20 FEB - 20 MAR



Dinámica diferente en la relación de pareja. En su economia, hay golpes de suerte. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. No se olvide de las revisiones del dentista.

#### MALOS Y MALAS DE SERIE

# Doña Petra, ama de llaves y odios

#### **ROSA BELMONTE**

uizá algún día alguien sueñe que vuelve a La Promesa, Algo así podria decir una de las chicas de servicio bajo el yugo de doña Petra Arcos, el ama de llaves en la serie 'La Promesa'. Aunque la marquesa, como Joan Fontaine en 'Rebeca', también está un poco dominada por ella. Es lo malo de compartir secretos, maldades y pecados poco originales. Doña Petra es como la señora Danvers (Judith Anderson) en la película de Hitchcock, pero muy española. Con pinta de ama de llaves española. Como Montse Tomé, la seleccionadora femenina de fútbol cuando se marca ese moño alto. Qué miedo da. Cuenta Lillian Hellman en sus memorias que cuando escribió 'La loba' tuvieron problemas con el reparto. Ofrecieron el papel principal a Ina Claire y Judith Anderson, «Las dos tenían una buena razón para rechazarlo: afirmaron que el personaje era antipático, un miedo común entre las actrices antes de que ese concepto pasara de moda». La estrenó Tallulah Bankhead. Tiene gracia ese temor de Judith Anderson a que su imagen quedara fijada en una obra de teatro, cuando luego quedó inmortalizada con su Danvers de 'Rebeca'. Porque incluso cuando la veíamos en 'Santa Bárbara' (1984) como matriarca de los Minx, muy vieja y muy diminuta, pensábamos en que había sido la señora Danvers.

Como Danvers, doña Petra aparece de la nada, como un personaje de dibujos. Interpretada por Marga Martinez, al principio era la doncella personal de la marquesa de Luján (Eva Martín). Y a la manera de la Sarah O'Brien (Siobhan Finneran) de 'Downton Abbey' (la gran inspiración inicial de 'La Promesa') era una doncella bicho. Tan bicho como su señora. La maldad más suave fue secuestrar al niño recién nacido de doña Pia (Maria Castro), entonces el ama de llaves, y abandonarlo en un convento. Como luego María Castro estaba muy embarazada (de verdad, no como cuando tuvo el niño de ficción) la rebajó a criada de las de fregar los suelos de rodillas y le pusieron unos uniformes que lo mismo se podía haber puesto un elefante para disimular el volumen. Doña Petra,



Marga Martínez da vida a doña Petra en 'La Promesa'. E. c.

chantajeando a la señora marquesa con las abyecciones cometidas por ambas, consigue ser ama de llaves. Y maltrata hasta a los mavordomos.

Las series diarias españolas. sobre todo las de TVE, tienen callo en lo de escribir mujeres perversas. En 'Acacias 38' empezaron con doña Cayetana, la mejor mala del serial y uno de los mejores personajes de la última ficción española. Un pedazo de zorra y una asesina sin escrúpulos. Sara Miquel hizo una enorme malvada. Mujer fatal y letal con peinados imposibles. Llevaba como varias medusas en la cabeza. Desaparecida en su día, en la maldad fue sustituida por doña Úrsula, otra para echar de comer aparte que hasta se metió a monja. Para enredar. A doña Úrsula la mató Genoveva, que se hizo con el negociado de la vileza en Acacias. En los últimos capítulos, a Genoveva le salió una hija de la nada. Crecida. La hija, que no se veía buena, envenenó a la madre.

Doña Petra sigue porque 'La Promesa' sigue. Envenena, echa la culpa a otros, malmete... Lo bueno con Petra es que no hay incertidumbres. Nos lo ratifica Faulkner: «Se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás».

#### JUEGOS OLÍMPICOS

#### La gala inaugural de París 2024 arrasa

E. C. Una media de casi 3,4 millones de espectadores (3.380.000), un 38,1% de cuota de pantalla, vieron anteayer en directo la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París 2024 en RTVE, que ofreció este evento de forma simultánea en La 1, La 2 y Teledeporte. Más de 9,3 millones de personas siguieron en algún momento la inauguración, con la Torre Eiffel como testigo y el desfile de delegaciones por primera vez fuera del estadio olímpico, en el río Sena. La 1 lideró el día con un 16,4% de 'share'.

#### SANTORAL

Victor, Nazario, Celso, Inocencio y Acacio.

#### **CUMPLEAÑOS**

Rafael Anes, economista, 83. Andrés Aberasturi, periodista, 76. Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda y Administraciones Públicas, 74. Pablo Carbonell, actor y cantante, 62. Santiago Calatrava, arquitecto, 73. Leonor Watling, actriz y cantante, 49. Alfonso Aragón Sac 'Fofito', payaso, 75.

# LOS RELOJES DEL VERANO

Colecciona cada domingo los 5 relojes Summer Colors que te ofrecen EL COMERCIO y LA VOZ DE AVILÉS



WITH SAND 28 de julio

CARIBEAN BLUE Domingo 4 de agosto 4 '95€

ENTREGADO

Reloj de cuarzo con maquinaria japonesa

Correa de silicona de acabado soft touch

Diámetro 40 mm

Water proof 3 atm







#### **HOY DESTACAMOS**

#### Supervivientes All Stars

22.00 TELECINCO. Termina la aventura, con Sofia Suescun, Alejandro Nieto, Marta Peñate y Jorge Pérez como candidatos a la victoria y al premio de 50.000 euros. La gala final tendrá lugar en Honduras, con Laura Madrueño junto a los concursantes en los Cayos Cochinos, y Jorge Javier Vázquez en plató, donde recibirá a Logan Sampedro, que repasará lo más destacado de su paso por el reality.



#### En verano Fiesta

16.00 TELECINCO. Frank Blanco y Verónica Dulanto toman las riendas de este programa de entretenimiento y crónica social durante las vacaciones de Emma García. Una pareja ya conocida por la audiencia, ya que también coincidieron hace dos años al frente de 'Ya es verano'.

#### Documental Pajares & Cía

21.30 LA SEXTA. Estreno en abierto de este documental de Atresplayer que revive el fenómeno de la figura de Andrés Pajares en el cine español de los 80. Una treintena de personalidades, incluido su inseparable Fernando Esteso. analizan el boom que supusieron sus películas.

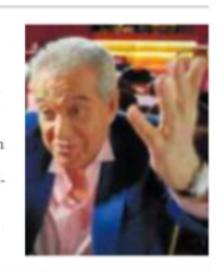

# EL SUPLEMENTO REFERENTE DE LA GASTRONOMÍA ASTURIANA





TELECINCO

7.45 Love Shopping TV

8.20 Got Talent España:

13.20 Socialité Crónica y

actualidad social con María

Verdoy y Antonio Santana

15.30 El desmarque

15.45 El tiempo

y Verónica Dulanto

16.00 Fiesta

15.00 Informativos Telecinco

7.15 (Toma salami!

Momentazos



#### LA 1

6.00 Noticias 24 Horas

8.55 JJ 00 París 2024 (8.55) Golf; (9.00) Voley playa (F): Italia-España; (10.00) Hípica: Concurso completo doma; (10.30) Waterpolo (M): España-Australia; (11.45) Gimnasia artística (F); (13.15) Hockey hierba (F): España-Gran Bretaña

15.00 Telediario 1 Informativo. Incluye el tiempo y los deportes

16.00 JJ 00 París 2024

En directo, retransmisión del mayor evento deportivo donde los mejores atletas del mundo compiten al más alto nivel .

-(17.15) Baloncesto (M):

Serbia-EE UU

-(19.00) Fútbol (F): España-Nigeria

21.00 Telediario 2

21.30 París en Juegos

los deportes

#### LA 2

9.10 Espacios religiosos (9.10) Shalom; (9.30) Medina en TVE; (9.45) Buenas Noticias TV; (10.00) Ultimas preguntas; (10.25) Testimonio; (10.30) El día del Señor, y (11.30) Pueblo de Dios

11.55 El camino interior

13.25 Página dos

13.50 Flash Moda 14.20 Zoom tendencias

14.50 Documental

15.50 Saber y ganar Con Jordi Hurtado

16.35 ¡Cómo nos reímos! (Xpress)

16.55 JJ 00 París 2024 (16.55) Hochey hierba (M):

España-Alemania

20.30 Dfiesta en La 2

Serie documental

(18.55) Balonmano (F): Angola-España



#### ANTENA 3

8.15 Los más

10.10 La Voz Kids Repaso de los mejores momentos

12.50 Cocina abierta de Karlos Arguiñano

13.50 La ruleta de la suerte Con Jorge Fernández

15.00 Antena 3 Noticias Con Mónica Carrillo

15.45 Deportes y el tiempo

16.00 Multicine

'Una belleza para matar', 2018,

17.50 Multicine 'Una pizca de amor'. 2017. 120'

19.25 Multicine 'Un amor inesperado'. 2019.84

21.00 Antena 3 Noticias Con Mónica Carrillo

21.45 Deportes 21.55 El tiempo

Serie

22.10 Secretos de familia

Eren consigue acabar con los

cometer ningún crimen.

Además, Zümrut v Osman

se declaran su amor y él

asegura que haría cualquier

cosa por hacerla feliz

agresores de su hija sin

#### CUATRO

9.35 lumiuky

9.45 Volando voy Con Jesús Calleja

11.15 Viajeros Cuatro Incluye 'Planes Gourmet'

13.55 Noticias Cuatro Con Roberto Arce y Marta Reyero

14.55 El desmarque Con Joseba Larrañaga

15.25 El tiempo

15.40 Home Cinema 'Twister', 1996, 113'

Actualidad social y entretenimiento con Frank Blanco

17.50 Home Cinema 'El túnel'. 2019. 105'



19.55 Noticias Cuatro Con Roberto Arce y Marta

> 20.55 El desmarque 21.10 El tiempo

22.35 Cuarto Milenio

'El Palacio de Catalina'

Jiménez

Programa presentado por Iker

21.15 First Dates Dating-show presentado por Carlos Sobera

21.00 Informativos Telecinco Con David Cantero, José Ribagorda y Leticia Iglesias

21.35 El desmarque 21.45 El tiempo

22.00 Supervivientes All Stars

Sofia Suescun, Alejandro Nieto, Marta Peñate y Jorge Pérez son los candidatos a la victoria y al premio de 50.000 euros



#### LA SEXTA

7.15Ventaprime

7.45 Zapeando Resumen con lo mejor de la semana

10.55 Equipo de investigación Reportajes de actualidad

14.00 laSexta Noticias 1 Informativo presentado por Cristina Villanueva

15.40 laSexta Deportes

15.50 laSexta Meteo 2

15.30 Cine



Edición especial de verano presentada por Luis Calero

20.00 laSexta Noticias 2 Informativo presentado por Cristina Villanueva

21.30 Pajares & Cía Documental en el que periodistas,

intérpretes, cineastas y demás colegas de profesión repasan la vida personal y profesional de Andrés Pajares, con su

contribución a la cultura popular en la década de los 70 y 80 con sus películas junto a Fernando Esteso

Resumen diario 22.05 La película de la semana

Informativo, Incluye el tiempo y

'Black Adam', 2022, 125' Casi 5.000 años después de haber sido dotado de los poderes omnipotentes de los antiguos dioses, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su forma única de justicia en el mundo moderno. Calificación: Jóvenes

21.05 JJ 00 Paris 2024 (21.05) Gimnasia artistica (F) Calificaciones España

23.00 Versión española Con Cayetana Guillén Cuervo.

Incluye: -'Handia'. 2017. 114'

0.40 Versión española: 'Garantía personal', 2016, 105'

2.20 Apocalipsis. La batalla de

3.00 The Game Show 3.45 Galería del coleccionista

4.45 Venta Prime

1.15 Cuarto Milenio Con lker Jiménez (rep.)

2.40 The Game Show 3.20 En el punto de mira

1.55 Casino Gran Madrid Online Show 2.20 ¡Toma salami! 2.50 El horóscopo de Esperanza Gracia

0.55 Encarcelados 2.05 Crímenes imperfectos

2.30 PokerStars Casino

3.10 PlayUzu Nights

4.00 Minutos musicales

23.55 Alucine: 'Annabelle vuelve a casa'. 2019. 106' 1.30 Cine: 'Tonio y Julia. Coraje

Nota: Esta programación puede variar por los JJ 00 París 2024

para vivir'. 2020. 89'

Verdún Documentales

Nota: Esta programación puede variar por los JJ 00 París 2024

Australia, La 1

Bretaña. La 1

Carrera, DAZN

11.45 JJ 00 Paris 2024.

Calificaciones EE UU. La 1

hierba (F): España-Gran

16.55 JJ 00 Paris 2024.

Hochey hierba (M): España-

13.15 JJ 00 París 2024. Hockey

14.55 Fórmula 1. GP de Bélgica:

Gimnasia artística (F):

#### SERIES Y 'STREAMING'

#### Próximos estrenos

| Futurama              | T12 | Disney+        | 29/07 |
|-----------------------|-----|----------------|-------|
| Las Azules            | T1  | Apple TV+      | 31/07 |
| Inestable             | T2  | Netflix        | 01/08 |
| Mr. Bigstuff          | T1  | SkyShowtime    | 02/08 |
| Knuckles              | T1  | SkyShowtime    | 03/08 |
| E. Taylor: Las cintas | DS  | Max            | 04/08 |
| Sangre y dinero       | MS  | Movistar Plus+ | 06/08 |
| El día                | T1  | Filmin         | 06/08 |
| The Umbrella Academy  | T4  | Netflix        | 08/08 |
| Those About to Die    | T1  | Prime Video    | 09/08 |

#### Si lo dice mi madre

ATESPLAYER. La Pija y la Quinqui presentan este nuevo dating show que llega al canal juvenil Flooxer. Un programa de citas en el que las madres de los concursanes llevarán las riendas de los encuentros con el fin de que sus hijos encuentren a su pareja ideal.



**DEPORTES** 

Paris 2024. Hípica: Concurso completo doma. a I

Alemania, La 2 10.30 JJ 00 Paris 2024. Waterpolo (M): España-

17.15 JJ 00 Paris 2024. Baloncesto (M): Serbia-EE UU.

\*Estos horarios pueden sufrir modificaciones

18.55 JJ 00 París 2024. Balonmano (F): Angola-España.

19.00 JJ 00 París 2024. Fútbol (F): España-Nigeria. La 1 19.00 Golf. PGA Tour.M+ Golf 21.05 JJ 00 París 2024. Gimnasia artística (F): Calificaciones España. La 2

# Consigue para tu negocio

# Tu estrategia digital

Te diseñamos una estrategia digital personalizada

Más información



#### □ □ □ EL COMERCIO □



#### **MOVISTAR +**

9.25 Cine: 'La Lego película 2'. 2019.93

11.00 El Barrio: Un reino sin corona Serie documental

12.15 El deporte y la ciencia

13.10 Soccer Champions Tour 15.10 Deporte+Entrevista a Ibai

Llanos

16.00 Ilustres ignorantes Especial 15 años

15.45 Leo Talks Con Leo Harlem

17.15 Cine

'Los tres mosqueteros: Milady'. 2023, 115'

19.05 Carlos Latre, inimitable Repaso por los 25 años de carrera del imitador

20.15 Muhammad Ali: Soy el más grande **Documental** 

22.00 Cine

'Sin límites: Los casos del departamento Q'. 2024.

Un antiguo colega de Carl Mørck se suicida en su fiesta de jubilación. A partir de ese momento, Mørck y sus colegas Rose y Assad se verán inmersos en una inquietante investigación. Calificación: Adultos

0.05 Perrea, perrea

3.10 Cine: 'Ruta suicida'. 1977. 109"



#### TPA

8.30 Mirasturies 9.00 El cuentacuentos

9.15 De la mar

9.50 Todo es posible en verano 10.30 Asturias semanal

12.00 Festival aéreo de Gijón 2024 Desde la playa de San Lorenzo

14.00 TPA Noticias 1 Incluye los deportes y el tiempo

15.40 Cine

'Buffalo Bill y los indios'. 1976.

17.30 Tú a la playa, yo a la montaña Especial con los mejores momentos

18.10 Con denominación de origen

18.50 Sabor de verano

19.40 Sueños en el paraíso El turismo rural en Asturias con Paloma F. Llera

20.30 TPA Noticias 2 Informativo. Incluye los deportes y el tiempo

21.40 Axuntábense

Programa musical presentado por Anabel Santiago y Pau Santirso

23.15 De romandela Viaje por tierras asturianas con Laude Martínez

0.15 De romandela Con Laude Martínez

#### TRECE

15.30 Cine: 'Los guardiamarinas'. 1967. 97' 17.20 Cine: 'Préstame quince días', 1971, 98' 19,10 Cine: 'Tambien un sheriff necesita ayuda', 1968, 93' 21.00 Cine: 'Látigo'. 1971. 920' 22.30 Cine: 'Invasión USA', 1985, 107'

#### TELEDEPORTE

9.00 JJ 00 París 2024: Retransmisión en directo de diferentes modalidades deportivas, con un resumen al final de la jornada

#### GOL PLAY

9.00 Los vigilantes de la playa 16.00 Hércules: Sus viajes legendarios 21.00 Fútbol, Torneo Internacional Cotif:Semifinales (D) 0.45 One Championship

10.55 Aida 14.00 La que se avecina 18.00 El pueblo 19.25 La que se avecina 22.55 Cine: 'Los otros dos'. 2010. 107' 0.50 La que se avecina

#### DIVINITY

7.45 Tu casa a juicio (maratón) 16.55 Chicago Fire (maratón) 20.55 Estación 19 0.25 Chicago Fire

#### BE MAD

16.00 Cine: 'Operación Camarón'. 2021. 105' 18.00 Cine: 'Huida a medianoche'. 1988. 125' 20.10 Cine: 'Algo salvaje'. 1986. 113' 22.10 Cine: 'Asesinos natos'. 1994. 120' 0.30 Cine: '22 balas', 2010, 112'

#### MEGA

13.00 ¿Quién da más? 15.50 Pesadilla en la cocina (maratón) 2.20 The Game Show

9.45 Galería del coleccionista 15.30 Tierra amarga 22.00 Cine: 'Las seductoras'. 2001. 123' 0.25 Rumbo al paraíso

15.35 Cine: 'Los Goonies'. 1985. 111' 17.40 Cine: 'Mi amigo el gigante'. 2016. 117' 19.40 Cine: 'Pinocho'. 2019. 125' 22.00 Cine: 'Juego de ladrones'. 2018. 140' 0.30 Cine: 'En el ojo del huracán'. 1998. 91'

12.25 Aventura en pelotas 16.05 Tesoros al descubierto 18.45 Control de fronteras: España 21.30 Control de carreteras 0.25 091: Alerta policía 2.15 Curiosidades de la Tierra

#### PARAMOUNT NETWORK

15.55 Cine: 'Dos por el precio de una'. 1995. 101' 18.05 Cine: 'Corazón de tinta'. 2008. 106' 20.00 Cine: 'La hora señalada'. 2007. 99' 22.00 Top Cine: 'Premonición (Afterwards)'. 2008. 107' 23.55 Cine: 'El buen ladrón'. 2002. 104'. 113' 2.05 Pata negra

#### LAS PELÍCULAS AINARA FERNÁNDEZ

CLASIFICACIÓN: . . . MUY BUENA . BUENA . REGULAR . MALA

| Se busca                |    | La Sexta  | 15.30 |
|-------------------------|----|-----------|-------|
| Los Goonies             | •• | Neox      | 15.35 |
| Twister                 | •  | Cuatro    | 15.40 |
| Operación Camarón       | •  | BeMad     | 16.00 |
| Huida a medianoche      | •  | BeMad     | 17.55 |
| Corazón de tinta        | •  | Paramount | 18.00 |
| La hora señalada        | •  | Paramount | 19.55 |
| Juego de ladrones       | •  | Neox      | 22.00 |
| Premonición             |    | Paramount | 22.00 |
| Black Adam              |    | La 1      | 22.05 |
| Asesinos natos          | •  | BeMad     | 22.10 |
| Handia                  |    | La 2      | 23.00 |
| Annabelle vuelve a casa | •  | La 1      | 23.55 |
| Garantia personal       |    | La 2      | 0.40  |

#### Handia

España. 2017. 114 m. Drama. Directores: Jon Garaño y Aitor Arregi. Intérpretes: Joseba Usabiaga, Eneko Sagardoy, Ramón Agirre, Iñigo Aranburu, Aia Kruse, Iñigo Azpitarte.

23.00 LA 2. Tras haber luchado en la Primera Guerra Carlista, Martín vuelve a su caserio familiar en Gipuzkoa y allí descubre con sorpresa que su hermano menor es mucho más alto de lo normal, por lo que decide hacer una gira para mostrarlo al resto del mundo. Jon Garaño, Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga, creadores de la emotiva 'Loreak' y 'La trinchera infinita', presentan este notable drama basado en hechos reales, de exquisita técnica y cuidado aspecto visual, que fue reconocido con diez premios Goya, incluyendo mejor película.

#### Se busca

EE UU. 1997, 99 m. Acción. Director: David Hogan. Intérpretes: Keenen Ivory Wayans, Jon Voight, Jill Hennessy, Paul Sorvino, Robert

15.30 LA SEXTA. Típica cinta del cine de acción estadounidense repleta de tiros, perserano de la Guerra del Golfo es condenado a muerte por asesinar a un oficial. Solo le queda una carta para salvar su vida: aceptar una misión especial en la que deberá colaborar en el asesinato de un traficante de biotecnología letal.

cuciones y bombas. Un vete-

#### Operación Camarón

España, 2021, 105 m. Comedia. Director: Carlos Therón. Intérpretes: Julián López, Natalia de Molina, Carlos Librado, Miren Ibarguren, Canco Rodríguez, Julián Villagrán.

16.00 BEMAD, Desconocido en el mundo del hampa, con aspecto de pringado, un policía novato es perfecto para infiltrarse como teclista en una banda hortera de flamenco-trap que va a tocar en la boda de la hija de un traficante local. Un reparto muy conocido es el reclamo de esta comedia cuyo responsable es Carlos Therón, que supongo que tendrá su público.

#### Juego de ladrones

EE UU. 2018, 140 m. 'Thriller'. Director: Christian Gudegast. Intérpretes: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr., Curtis '50 Cent' Jackson, Sonya Balmores.

22.00 NEOX, Gerard Butler, a las órdenes de Christian Gudegast, nos regala otro de sus anodinos 'thrillers' de acción, tan recurrentes últimamente en su carrera, que no puede hacer frente a las comparaciones con la estupenda 'Heat' de Michael Mann. Unos ladrones planean robar 120 millones de la Reserva Federal de Los Ángeles, pero el departamento del sheriff no está dispuesto a ponérselo fácil.

#### Annabelle vuelve a casa

EE UU. 2019. 106 m. Terror. Director: Gary Dauberman. Intérpretes: Mckenna Grace, Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife, Michael Cimino, Steve Coulter,

23.55 LA 1. El novato Gary Dauberman presenta esta tercera entrega sobre la demoniaca muñeca, séptima del universo 'Expediente Warren', que no aporta nada nuevo ni interesante al género del terror. Para los fans de la saga.

EDITA EL COMERCIO, S.A. Redacción y Administración: Calle Severo Ochoa, 23, bajo. 33401 Avilés. Tfno.: 985 52 00 56. Apartado de Correos 59. Depósito Legal: A5-1088-1996 Redacciones. Oviedo: Ventura Rodríguez, 8, bajo. CP 33004. Tfno.: 985 23 40 38. Gijón: Marqués de San Esteban, 2. CP 33206. Tfno: 985 17 98 00.

DIFUSIÓN CONTROLAD POR

-

© EL COMERCIO, S.A. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, distribución y comunicación pública, total o parcial, de los contenidos de esta publicación, en cualquier forma o modalidad, incluida, expresamente, la mera reproducción y/o puesta a disposición de los mismos, como resúmenes o revistas de prensa con fines comerciales sin la previa, expresa y escrita autorización de EL COMERCIO, S. A.







#### ASTURIANOS EN LA DIÁSPORA

# «París es una ciudad difícil para vivir»

La bióloga noreñense Salwa Bensaffa trabaja en un laboratorio de reproducción asistida y reconoce que la capital francesa es «muy cara»

#### ANA RANERA

GIJÓN. No es ningún secreto que la vida en París es cara, prácticamente prohibitiva. Eso de ir a tomar algo por alli casi roza el lujo, tal y como cuenta Salwa Bensaffa Hammoudi (Noreña, 1996). Ella se estableció en la capital francesa al darse cuenta en pleno confinamiento de que no encontraba su camino en Asturias. «En 2020, con la carrera de Biologia ya terminada, estaba buscando trabajo y me resultaba complicado. No encontraba nada», recuerda, así que decidió ponerse a estudiar francés y probar suerte en el país vecino. «Me saqué un título, pero no me salía nada allí tampoco, así que asumí que mi camino no estaba en ese lugar»,

Ya estaba haciendo nuevos planes en España, cuando un jueves le sonó el teléfono y le dijeron que el lunes querían hacerle una entrevista presencial en París. Salwa se negaba a perder esa oportunidad, así que se montó en un autobús y, tras veintiséis horas agotadoras de viaje, llegó a su destino. «Hice la entrevista y sobre la marcha me cogieron», celebra, convencida de que sino las veintiséis horas de vuelta hubieran sido terrorificas.

Por suerte, se las ahorró y pudo comenzar su aventura en el extranjero como técnico de laboratorio. «No me sentía muy cómoda en ese trabajo, así que me fui a trabajar a un instituto cuatro meses». Aquello tampoco era lo

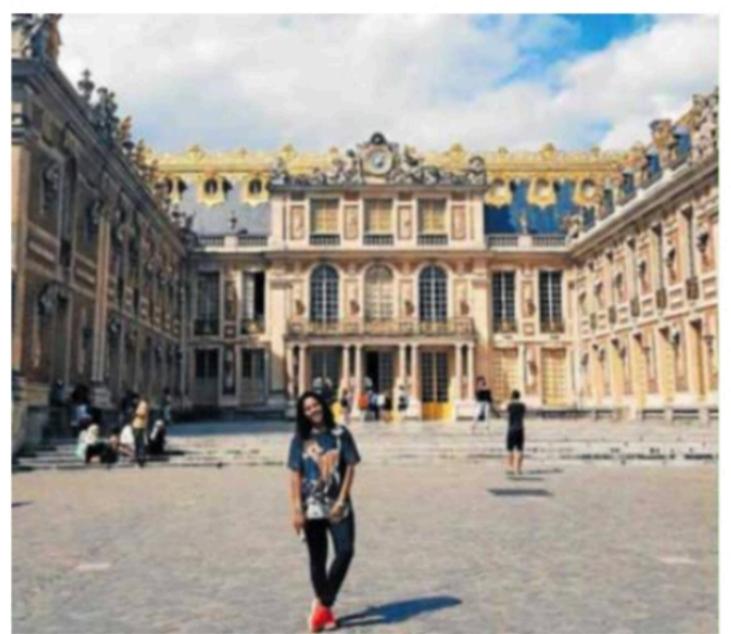

Salwa Bensaffa Hammoudi tiene claro que su futuro pasa por regresar a España. E. c.

suyo, así que volvio a liarse la manta a la cabeza para empezar en el que es su actual trabajo, un laboratorio de reproducción asistida. Este oficio le gusta, aunque reconoce que «lo de trabajar en laboratorios me está empezando a cansar. Ya me he dado cuenta de que me encanta analizar datos, así que en marzo del año que viene voy a empezar a hacer un máster de eso».

Y esa no es la única pega: «París es una ciudad difícil para vivir», reconoce y explica que es una capital «muy cara». De hecho, encontrar piso es prácticamente una odisea. «Las agencias te piden muchisimos requisitos, por ejemplo, tienes que ganar el

«Vivía en un apartamento de 15 metros cuadrados y tenía que pagar por él 790 euros al mes. La cama estaba encima del sofá» triple de lo que cuesta el piso. Yo el mío lo encontré por un contacto, sino sería imposible».

Cuesta mucho tener un hogar, tanto que cualquier casa parece un palacio, después de pasar una temporada por Francia. «Llega a ser frustrante», lanza Salwa, «yo conozco la calidad de vida de Asturias y aquí todo es más complicado, todo está más regulado», se queja. «Incluso para abrir una cuenta del banco, tienes que justificar dónde vives y que estás trabajando».

#### HOY... EN FRANCIA



Cada papeleo es una odisea y además un estudio de 15 metros cuadrados te cuesta 790 euros. Es un disparate, pero es la cruda realidad: «Eso es lo que pagaba yo por mi anterior apartamento. Tenía la cama encima del sofá, una cocinita y un baño», enumera entre risas. Era una casa de muñecas, llena de armarios «para poder guardarlo todo».

Ahora la vivienda de Salwa ha mejorado, aunque solo sea un poco, porque acaba de conseguir un apartamento de 23 metros cuadrados por algo menos de dinero, 750 euros. «Tuve suerte», dice entre risas, esta joven que prefiere vivir en Puteaux, «que está a diez minutos en metro del centro» que irse al extrarradio. «Creo que es mejor vivir en un sitio seguro y limpio que en uno más barato, en el que pase miedo al volver a casa por las noches».

Con esa idea clara, Salwa cuenta con vivir «cinco o seis años más en Francia», pero luego le gustaria encontrar un trabajo que se pudiera desempeñar en remoto e instalarse en España. «No sé si me iría a Asturias, pero al país seguro, quiero asentarme». Igualmente, tiene por delante una conversación con su pareja, «que es de Francia», para que le quede claro que su futuro está en una casa en nuestro pais y no en un apartamento de esos en los que la cama choca contra el fregadero. Ella prefiere una vida más cómoda porque conoce bien «las bondades de Asturias» y no está dispuesta a perderla, por mucho que los años en Francia la estén ayudando a crecer y a encontrar su camino.